DI ALBA-LONGA E DELL'ALBANO MODERNO.



# MEMORIE STORICHE

DELL'ANTICHISSIMA CITTÀ

# DI ALBA-LONGA

E DELL'ALBANO MODERNO

DEDICATE

ALL'EMINENTISSIMO E REVERENDISSIMO PRINCIPE

IL SIGNOR CARDINALE

## DE PIERRE DE BERNIS

DIVISE IN TRE LIBRI

DALL' ABATE GIO: ANTONIO RICCY



IN ROMA MDCCLXXXVII,
NELLA STAMPERIA DI GIOVANNI ZEMPEL.
CON LICENZA DE SUPERIORI.

Vive vale; si quid novisti rectius istis

Candidus imperti, si non, bis utere mecum.

Horat, Lib, I. Epist. VI.

### ALL'EMINENTISSIMO, E REVERENDISSIMO PRINCIPE

### IL SIGNOR CARDINALE

# FRANCESCO GIOACCHINO

## DE PIERRE DE BERNIS

Veícovo di Albano, Arciveícovo Amminifratore d'Alby, Conte di Lione, Minifro di Stato, Commendatore dell'Ordine dello Spirito Santo, Minifro di Sua Maefià Crititanifima prefio la S. Sede, e Protettore delle Chiefe di Francia.

GIOVANNI ANTONIO RICCY.



L Padre della Lirica Latina, Eminentissimo Princi-

PE, fottoponeva i fuoi fentimenti al felice Augusto, ai faggi Pisoni, e spesso tocca-

toccava dolcemente le corde in lode. del nobile, ed erudito Mecenate. Ed io non mi servirò dell'esempio di esso nel dedicar queste mie occupazioni a Voi, fregiato delle medefime doti, che per me vi degnate mostrarvi sì parziale, e propenso, e che felicitate colla Vostra sollecitudine Paftorale, e lunga dimora questa Città, di cui presi a scriver la Storia? Sì, Eminentissimo Principe, seguirò le sue tracce, ma non la fua maniera, per non vedervi arrossire, sebbene, come lo potè Orazio per il suo Mecenate discendente dai Rè Toscani, io potessi dimostrar del pari la nobiltà di Vostra Famiglia, dai gradi d'affinità, per i quali essa fù congiunta, nei tempi antichi, ai Sovrani della Linguadoca, indi a quelli della Francia, dalla gloriosa epigrafe, di cui è ornato lo Stemma Vostro Gentilizio, e da cento valorolorofi Vostri Antenati, che dal secolo decimo s'immortalarono. E quanto ancora sarebbe giusto di diffondermi nel paragonarvi ai dieciotto Vescovi Vostri Antecesfori Nazionali, o per meglio dire, a tutti li cento-quarantadue, che compongono la Serie, che vi presento! Ma come ardirei, allora, di ragionar fulle cause, per cui l' Europa tutta ebbe tante, e tali importanti occasioni d'ammirarvi sorpresa? Nè Voi sosterreste questo mio discorso, nè io in Vostra presenza n' intraprenderei la condotta. Tanta è la Vostra modestia, che mi proibifte espressamente di dirne una femplice parola . Non potrò ad ogni modo dissimulare però quelle Virtù, che sono proprie, e caratteristiche di Voi. Offenderei le Muse Vostre Compagne, se non facessi menzione della particolare assistenza, che vi prestarono, allora quando nella la Vostra gioventù, con il fulmine alla mano, combatteste i Mostri dell' Empietà, e con il pennello delle Grazie, e della Filofofia, felicemente descriveste le Stagioni dell' Anno. I Vostri amici con ragione si irriterebbero contro di me, se non dicessi, che in Voi ritrovano la compagnia, per ogni modo, la più interessante, e farei torto a me stesso, se non predicassi quella. cortese affabilità, indivisa dal maestoso Vostro naturale contegno, con la quale vi degnate ricevermi, ed il fingolar' onore, che mi compartite nell'accettare questa miadedicatoria; se finalmente non dicessi, che in mezzo a cure le più importanti, a cariche le piú gravi, ed onori li più sublimi, amate a fegno l'erudizione, che non potendo per Voi medefimo scorrer tutte queste mie pagine, vi siete degnato sentirne le particolarità dal Cavalier D'Agincourt, amanamantissimo delle rare qualità Vostre, e studioso dilettante delle Antichità, e delle. Arti Liberali, nella cui conversazione ho profittato de'saggi suoi sentimenti nel progresso di questo mio lavoro. Ricevete adunque con la solita benignità Vostra, inagomento dell' ossequio mio, quanto potei balbutire, e permettetemi che m'inchini al bacio della Sacra Porpora.

### APPROVAZIONE.

A Vendo di commissione del Reverendissimo P. Maestro del S. Palazzo Apostolico letta la Sioria dell'antichissima Città di Alba Lenga, e dell'Albano Moderno dal Sig. Gio. Antonio Ricci con molto studio, e fatica compilata, attesto di non avervi trovata veruna cosa, che si discosti dalla santità dei dommi Cattolici, e dai buoni cossimi.

Roma questo dì 2. Aprile 1787.

Stefano Borgia Seg. della Sacra Congregazione, di Propaganda - Fide.

### APPROVAZIONE.

Per comando del Reverendissimo P. Maestro del S. Palazzo

Apostolico ho letta l'opera del Sig. Ab. Gio. Antonio Ricci
initiolata = Memorie Storiche dell' Antichissima Città d' Alba-Longa, e dell' Albano Moderno = c tanto è lungi, che mi itaimbattuto nel leggerla in cosa alcuna contraria alla Religione,
o a buoni costumi; che anzi vi ho osiervato con piacere, che
il valoroso Giovine Autore s'iulpando nel tessera dei taleusi
a tal genere molto propri, critica, sincerità, politezza, promette
alla Repubblica Letteraria maggiori priore di se nell'età serma
e ferena. E' degna adunque d'ester commessa alle sampe.

Dalla Minerva Roma 1. Aprile 1787.

Fr. Giuseppe Poveda dell' Ordine de' Predicatori M. Teologo Casanatense.

IMPRI-

### IMPRIMATUR,

Si videbitur Rmo Patri Sacri Palatii Apostolici Magistro .

F. X. Passeri Vicesgerens .

### 

Fr. Th. Maria Mamachius Ord. Prad. Sac. Pal. Apost. Magister

## DE CAPITOLI.

| Dell' Antichissima Città di Alba-Longa.                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                         |
| Differtazione Preliminare. pag. 3                                                                                                       |
| 7                                                                                                                                       |
| CAPO I. Iunge Enea nel Lazio; edifica Lavinio; flabilisce il Re-                                                                        |
| G gno Latino; muore in battaglia. Ascanio eredita la Co-                                                                                |
| rona; sue azioni diverse; nascita di Silvio; suga di Lavinia, e sua                                                                     |
| ritornata alla Corte.  CAP. II. Edificazione d'Alba, e sue principali Famiglie. Vi s'intro-                                             |
| duce il culto degli Dei, ed il giuoco Trojano. Carattere di Afca-                                                                       |
| nio, e sua morte.                                                                                                                       |
| CAP. III. Si dividono in partito le Famiglie Albane durante l'inter-                                                                    |
| regno, ed acclamano Silvio per loro Sovrano. Anni del suo re-                                                                           |
| gnare, e descrizione del portamento de Regi Albani. 27                                                                                  |
| CAP. IV. Del terzo Re Albano; sue azioni, e morte; gli succedes                                                                         |
| il figlio, il quale estende notabilmente la sua dominazione. Brieve<br>notizia di alcuni altri Rè.                                      |
| notizia di alcuni altri Re.  CAP. V. Occupa Amulio il Soglio Albano, e vi efereita la Tirannide.                                        |
| Rascita di Romolo, e Remo, loro educazione, e seguito di alcuni                                                                         |
| avvenimenti, che li conducono a deporre il Tiranno. 37                                                                                  |
| CAP. VI. Edificazione di Roma ultima Colonia del Regno Albano;                                                                          |
| fine del medefimo, e cambiamento del governo d'Alba in Democra-                                                                         |
| tico flabilito dalla prima Dieta Ferentina - 43                                                                                         |
| CAP. VII. Si flabilisce tra gl'Albani, ed i Romani un' alleanza mu-<br>tua, che dopo molto tempo vien rotta a cansa de primi, e si vie- |
| ne alle armi.                                                                                                                           |
| CAP. VIII. Si schierano gl'escreiti, si viene ad abboccamento dai                                                                       |
| Duci, da quali si rimette l'esito deila guerra ai fratelli Orazj, e                                                                     |
| Curiazi , e siegue il celebratissimo lor combattimento . 51                                                                             |
| CAP. IX. Si convoca dai vinti il terzo Concilio Ferentino, e fi fot-                                                                    |
| tomettono agl'ordini del Rè de Romani. Mezzio ribelle occulto                                                                           |
| manca di fede, ed cspia con la morte la sua prodizione.  CAP. X. Distruzione totale d'Alba-Longa e traduzione del suo popolo            |
| in Roma.                                                                                                                                |
| CAP, XI. Rifleffioni fulla decadenza del Lazio. 63                                                                                      |

### INDICE

| CAP. XII. Dell'edificazione del Tempio a Giove Laziale sul Me<br>Albano, ed issimezione delle Fesse Latine.<br>CAP. XIII. Ristessioni sulla natura del governo de Latini; seguito |                                                                                                                                            |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
|                                                                                                                                                                                   | Storia de luochi Albani, e fine de Concilj Ferentini.                                                                                      | 75  |  |
|                                                                                                                                                                                   | CAP. XIV. Caufe dell' annientamento della Cittadella Algido, degl' Oppidi Fabio, e Foro-Popilio; dell' Emissario del Lago Albano.          | 78  |  |
| CAP. XV., ED ULTIMO. Della riputazione, e riverenza in cui fi<br>tenne il Monte Albano per tutti i tempi del Paganesimo. Delli                                                    |                                                                                                                                            |     |  |
|                                                                                                                                                                                   | prodigi seguiti in esso, e delli Trionsi in esso menati.                                                                                   | 82  |  |
|                                                                                                                                                                                   | APPENDICE DEL LIRO PRIMO.                                                                                                                  |     |  |
|                                                                                                                                                                                   | In cui si contiene la descrizione dell'antico Regno Albano.                                                                                | 89  |  |
|                                                                                                                                                                                   | LIBRO SECONDO.                                                                                                                             |     |  |
|                                                                                                                                                                                   | Dell' Alba - Nuova Municipio Romano .                                                                                                      |     |  |
|                                                                                                                                                                                   | CAP.I. ( Anje, e fondazione dell'Alba-Nuova, o fia dell'Alba-<br>Media tra Alba-Longa, ed Albano.                                          | 99  |  |
|                                                                                                                                                                                   | CAP. Il. Si stabilisce in Alba un' alloggiamento di truppa chiamato<br>Castro-Pretorio, Castro-Meniesce, e Mansione Albana, ed acquista la | •   |  |
|                                                                                                                                                                                   | Città il carattere di Municipio.                                                                                                           | 104 |  |
|                                                                                                                                                                                   | CAP. III. Delle Famiglie Albane, e di quetle, ch' ebbero in Alba, e                                                                        |     |  |

### CAP. VI. ED ULTIMO . Dell' Albano di Caligola , di Tiberio , e di CAPITOL = 0

nel suo territorio i loro Predj, Sepoleri, Are, e Sacelli.

CAP. IV. Della villa di P. Clodio .

CAP. V. Dell Albano di Pompeo.

Domiziano .

Della Fertilità del terreno Albano, e de prodotti più particolari del medesimo . 150

### APPENDICE DI ALCUNE LAPIDI.

Che concorrono allo schiarimento di questo libro gid pubblicate da altri Autori, ed ora illustrate da noi ne luogbi più difficili.

LIBRO

113

125

129

137

### LIBRO TERZO.

Dell'Albano Moderno, o fia dell'Albano Cristiano.

| CAP. I. Dell | ne , delle Cata | combe, e de | lla Bafilica | dificata in- |  |
|--------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|--|

Albano per ordine del Gran Costantino nel Secolo IV. 17 CAP. II. Delle qualità de Vescovi di Albano; di alcuni di essi, che

CAP. II. Deite quaites at rejeorit at Albano, at actum at eff., ove vilfer ad Secolo quarto al fello, vielt tel Santi creduit Albanofi. 179 CAP. III. Fefevri dei Secolo FII, v FIII. Rifarituento della Rafilica di S. Pietre di Albano, e della Chief di S. Panerazio fatto da Lione III, notizie di un'antica Immagine di Nostra Signora detta della Rotonda.

CAP. IV. Vescovi del Secolo IX, e X. Albano infendato alla Casta Savelli dall'Imperadore Ottone Magno.

CAP. V. Vicende di Albano del Secolo XI, e XII. Vescovi di questi

tempi. Elame di un'iferizione marmorea di Pafpuale II. CAP.VI. Vefeovi del Secolo XIII, e XIV. Albano dall'obbedienza del proprio Vefeovo paffa nuovamente a quella dei Duchi Savelli. Fon-

dazione della Chiefa, e Monastero di S. Paolo in detta Città . 209
CAP.VII. Vescovi del Secolo XV, e XVI. Albano sogetto alle armi
del Cardinal Vitelleschi, e ad altre vicende di Guerra. Fondazione
del Carmonta e Chiefa detta della Grazio e della strua detta della

del Convento, e Chiefa detta delle Grazie, e dell'altra detta della Stella. Erezione del Capitolo. AP. VIII. ED ULTIMO. Vescovi del Secolo XVII, e XVIII. Cele-

CAP. VIII. ED ULTIMO. Pefcovi del Secolo XVII, e XVIII. Celebrazione di due Sinodi Diocefani. Fondazione del Cellegio, di alcume Chife, Monaferi, e Conventi in Albano; acquifto fatto dalla Camera Apoftolica di quella Città.

### RRORI. CORREZIO:

| Pag. | lin.                     |                  |
|------|--------------------------|------------------|
| 25.  | as. Stabone              | Strabone         |
| 8.   | 44. Egnatolejo           | Egnatulejo.      |
| 17.  | (g). reiferifce          | riferifee        |
| 40.  | 28. Numicom              | Numisore         |
| 51.  | ao, Beliiganti           | Belligeranti     |
| 54-  | 24. Meritate             | Maritace         |
| 71.  | (e). Sanquinis           | Sancuis          |
| 78.  | 17. Oppertar             | Apportat         |
| 87.  | se. INNICTE              | INVICTI          |
| 96.  | a8. Ficulena             | Ficulnea         |
| 103. | ro. fore                 | forfe            |
| 113. | a7. Oriunda              | Orignde          |
| 119. | 15. mezza                | media            |
| 119- | (b), lapidis             | lapis            |
| 181. | 35. di quattro ne feriro | di quanto ne for |
| 184. | 37. dominino             | dominio          |
| 189. | 84. bafarie              | bifacie          |
| 189. | 35. Vengelo              | Vangelo          |
| 196. | gt. Cicairmont           | Clairmont        |
| 201. | 14. XXXI.                | XXXIII.          |
| 207. | as. Cadradra             | Cattedra         |
| 304. | g. Innocenzzo            | Innocenso        |
| 309. | 17. quei anno            | qual" anno       |
| 214. | 21. in governo           | il governo       |
| 338. | ag. Francesco IX.        | Francesco lil.   |
| 341. | 17. Prancefco III.       | Francesco IV.    |
| 344. | 38. Francesco IV.        | Francesco V.     |
| 346. | ag. Monalism             | Monialium        |
| 357- | 14. Borgefe              | Borghofe         |
|      |                          |                  |

### PRELIMINARE.

L capricciolo filie del fecolo nostro di non legger le Prefazioni, come inutili, mi fece stare in forfe, si avesti in dovuto incominciare a trattar dell'argomento discipatomi, fenza darne ragione; ma la giustizia di premetuere un saggio di quelle faitche, che s'intraprendono, di formarne, per così dire, un piccol modello, e l'obbligo di Schiarire alcune cose, che per avventura sembreranno ofcure nel decorio dell'opera, e che sino di luogo farebbe il dilucidarte altrove, mi posero nella determinazione di ferrivere quella Disferazione Prellminare.

I. Il nostro proposto è di parlare d'una Città antichilima, che trafie l'origine da genet Trojana, e sì e disciata, poco dopo, la distruzion di Troja col nome di Alba. Spessio nell'eroico Poema Virgiliano, si sa menzione di una città di tal nome, e poichè quello ha luogo io tutti i tavolini degl'eruditi, è noto a batianza, che Enca si ammonito in ogno di sondar questa città, là dove avessie trovata una porca bianca lattaute trenta porcelli, e che questa sarebbe stata il suo riposo, e la meta di tanti travazali. Si legge al libro terzo ver, 850.

> Littoreis ingens inventa sub ilicibus sus; Triginta capitum satus enixa jacebit,

Alba folo recubans, albi circum ubera nati. Hic locus urbis erit, requies ea certa laborum.

Vengono di nuovo ripetuti quetti medesimi versi nel lib. VIIIver. 43. con quetti due feguenti.

Ex quo, ter denis, urbem, redeuntibus annis

Afanius, clari condet, cognomini, Albam.

Sembra, che questi versi contradicano alli superiori, che l'edificazion della città, fosse ricerbata al foso Ascanio, quantunque.

Enca, ne avesse avuto l'augurio, e che quella prendesse i nome dal dal

dal color della fiera, ed acquifterà maggior piede la contradizione, fe si ponga mente al verso 268 del lib. I.

Triginta magnos, volvendis mensibus, orbes Imperio explebit, Regnumque a sede Lavinj Transferet, & Longam, multa vi, muniet Albam.

Ma un dotto, e fino pensatore del secolo nostro, dissipa ogni sospetto di contradizione, e d'oscurità col fissare il sistema, che due sien state le Albe; una, cioè, fondată da Enea alle rive del Tevere, e l'altra dal figlio Ascanio, dopo trent' anni, tra di un lago, e di un monte. Cheche se n'abbia a pensar della prima, rimettiamo il lettore all'erudita differtazione (a) del Sig. Avvocato Saverio Mattei, e lo avvertiamo di non prender equivoco, poichè da noi s'intende parlar della seconda. Questa, adunque, non prese il nome, ne dall' augurio della porca, ne dall' altr' Alba, ma forse dal monte, che per la sua altezza chiamavasi Alpus, con vocabolo Etrusco, (b) ed cbbe l'aggiunto di Longa, non come pensa il lodato Mattei, (1) perchè in grandezza superasse l'altra fondata da Enea, ma bensì, come riflette Livio, (2) dallapropria estensione. Trent' anni dopo la fondazion di Lavinio, Ascanio ne gettò le fondamenta, e scelse un sito, al dir di Dionisio (3) trà un profondo lago, ed un altissimo monte, acciò reflasse da tai muraglie guardata, e disesa. Questo monte scrive Strabone, (4) che tanto era distante da Ardea, quanto da Roma, ed è affatto delizioso, per l'aspetto del mar mediterraneo, di quafi tutto il Lazio, della fertile campagna, e delli due laghi fottoposti, chiamati Albano, e Nemorese, ma forse conosciuti ambedue dagl' Antichi col nome di Albani. Virgil lib IX. ver. 387.

(a) Xaverii Matthel per faturam enercitationes Neapoll 1759.

(b) S' introduce oelle nazioni il linguaggio, ed il coltume delle altre mediante la potenza ed il conercio; in tal flato fi trovavano gl' Etrufchi, in quei tempi, onde non fembrerà firano il noftro opinato. Liv. lib.I. 5, 2. pag. 4. edit. Franciurt: 1609.

Inde Turnus, Rutuitque diffus rebus, ad forente Etrascorum opes, Mercusiumque corum Regen confusions, qui Cere, opultuto tum oppido, imperisabet ... e poco apptesso..., quamquom santa opibus Esru-

rie ceu, ut jam, non terrat [alom, fide mer cilms per esam belle logitalisme, ad Afgilian, ad fratum feedum, fom an amus ful implifee..... vigilio al tiniXII. v.134 par che contradica a queflo notire fentamento. Al James es fumos, qui nanz Albanu balyure (Tom, naque nome rera, angue tom, a mer glerar mosqil) na è da ristetteri, che Virgilio intende del nome particolare, e noi del generico.

<sup>(1)</sup> Pag. 124. (2) Lib. l. §. 3.

<sup>(2)</sup> Lib. I. §. 3. (3) Lib. I.

<sup>(4)</sup> Lib.V.p. 350. edit. Amileled. 1707.

ce lo dimostra, quante volte, questa lezione sia la genuina. Atque lacus, qui post, Albæ de nomine dicti

Albani: tum Rex flabula alta Latinus babebat .

II. Pria di dar qualche idea di questa antica città, la qualità del fuolo, in cui, effa fu edificata c'obbliga a far qualche riflessione. Il lago sottoposto di figura ovale, par ordinato dalla natura, ad uso di Naumachia, e Domiziano, che nulla trascurò di dilettevole, mentre dimorava nel fuo Albano, vi facea rapprefentare i giuochi navali , e godea fovente di condursi in barca fulle di lui placid'onde, ma sempre timido all'uso de tiranni (dice Plinio il giovine nel fuo Panegirico a Trajano) paventava lo strepito del remo, e facea legare ad altre navi la sua. Trè sori si scorgono in esso, due naturali, ed uno artefatto. Il primo porta l'acqua al moderno fontanile di Marino luogo cognito prefso gl'antichi col nome di Caput Aque Ferentine, ove su sommerso Turno Erdonio Aricino, e si crede, che vada ad unirsi al fiumicello delle trè fontane, ed alla palude detta l'acque salvie. (1) Il secondo resta a levante sotto quella parte di monte incui è il Convento de' Cappucciui di Albano, e fembra, che per mezzo di questo foro abbia il nostro lago comunicazione coll'altro di Diana detto di Nemi lungi quattro miglia italiane in circa. Non fu affatto incognita agl'antichi una tal comunicazione, e da ciò può crederfi, che Catullo cantasse Albanus lacus, & socii Nemorenfis ab unda. Il P. Kirker quando misurò la profondità del lago Albano, sebben mettesse una palla di peso enorme alla fune non puotè mai giungere al fuo intento da questa parte accennata, per l'impeto del vento, e della corrente, che vi fgorgava. Del terzo, ch'è l'artefatto, si scrive esserne stato l'autore un prodigio. Livio, Valerio Mallimo, e Plutarco raccontano, che circa gl'anni di Roma 357, ritrovandoli Furio Camillo all'affedio di Vejo, crebbero eccellivamente le acque di questo lago in tempo di Estate, senza veruna causa apparente, o di pioggia, o d'alluvie. Nel tempo istesso, aggiungono, che un vecchio Vejente di professione aruspice, dicesse, così ispirato, che Vejo nonfarebbe caduta in mano de Romani, se pria non avessero estratta l'acqua dal lago Albano. (a) Una confimile risposta, si ebbe dall' oracolo

<sup>(1)</sup> Leand. Albert. pag. 155. bominem nobilem profugife, enmque di-(a) Ciccero lib. I de Divinat : Vejents nife, en fatis , que Vejentes feripsa babello quum lacus Albanus , præter mo- berent , Vejos capi non peffe , dum lacus dum creviffet, Vejentem quemdam ad nos is redundaret, & f lacus emiffus, lapfu.

oracolo Deláco, forte ad ifitigazion di chi lo confultava, onde Cicerone, non fenza perché, prende argonemo di dire, che quell' opera fi fatta piattofto per coltivare il Territorio Albano, che per la falvezza di Roma, e del Campidoglio. (a) Mediante un Senato-confulto fù determinato di aprir quel canale di cui qui parare s'intende, e fur polti Cornelio, e Poltumio Tribuni de'foldati alla fopraintendenza di queflo lavoro. (1) S'interna queflo foro per le vificere del monte, circa un miglio, e mezzo di lunghezza, e trecento palmi nella maggior altezza verticale; e poiché fi crede comunemente, che quefi perca fa fatta pericolola per chi l'effectuava, contro il noftro fentimento, ci facciamo qui brevemente a finegare la maniera, che probabilmente fi tenne nell'efecturista.

S'incominciò a cercare il piano, a cui si volean deprimer l'acque, ed a questo riferirono molti cuniculi verticali, che servir doveano per l'estrazion delle materie tagliate, e per lo rinuovamento dell'aria; questi si riconoscono a giorni nostri per le vigne, e non eran più distanti l'uno dall'altro di 150 palmi. Si aprì dipoi il taglio orizontale nel piano, cioè in quel fito, in cui fabbricarono i moderni le mole, ed intanto gl' nomini che travagliavano ai cuniculi, procuravano, fecondo l'ordine d'incontrarsi frà loro, e di aver la mira alle leggi del peso. Giunti a quel livello, al quale voleva deprimerfi il lago, e ad una data diftanza dalle acque, si forò quella doppiezza intermedia con un trapano, che fosse capace di estrarne due, o tre once. Quel solo uomo, o al più due, che travagliavano al trapano, sebbene non potesseto ricever nocumento notabile, rifalirono tuttavia, mediante l'argano per il cunicolo verticale più proffimo, e si attese, che l'acque, ajutate dalla pressione superiore, arrivassero a pel del foro, o poco meno, ed allora, con dei navicelli legati, fu dilatato alla misura di palmi sette di altezza, e questo è il samoso Emissario, l'imboccatura del quale, è munita di un grand'arco di grosse pietre quadrate, a guifa di una gran porta, ch'offre ai riguardanti l'idea d'un' opera mirabile. Alcuni han fospettato, che quest'ornamento

E cursa ad mare profuncifet, permiciossom populo Komano; sin autem ita esse ciustifut qui ad mare perventre nun postet, sum solutare neiltri sore. En quo illa adultrabilita unioribus Albana aqua salla dedutita esti.

(a) Cic, lib. Il, de Divinat. ... Nam

(1) Liv. lib. V. cap. 16. 0 17.

mento vi fosse aggiunto dagl' Imperadori, e che Camillo altro non facesse che un lavoro rozzo, ed impersetto. Sebbene tuttociò sia possibile, pure non dee credersi, che le arti in Roma nel secolo quarto fossero tanto in dietro di non poter costruire un'arco di buona maniera, giacchè se si rissette alla cloaca matsima di Tarquinio, la troveremo un miracolo dell'arte.

E'opinione de' moderni , che questo lago sia stato in origine un Vulcano. Qualche riflessioni di Monsieur la-Condamine Francese, che venne in Roma sotto il Pontificato di Benedetto XIV, e la Differtazione del Dottor Girolamo Lapi Italiano, intitolata Dei due Vulcani, oggi lagbi Albano, e Nemorese, letta nell'accademia Quirina del 1758, ristampata nel 1780 lasciano fra le due nazioni la contesa sul vanto della scoperta. I Sig. Guettard, e des Marets ne parlarono ancora. Ma chi ne ha più diffusamente scritto egli è stato il dottiflimo P. Maestro Becchetti Domenicano nella Lezione XL. della Teoria generale della Terra esposta all' Accademia Volsca di Velletri, che diede alle stampe in Roma nel 1782. In questalezione appunto parla dei Vulcani, ed espone le vicende del monte Albano non folo, ma de confinanti luoghi eziandio, indicando e le pioggie de'sassi rammentate, in vari tempi da Livio, come avvenute nel monte Albano, e le grandi voragini più volte apertesi nel territorio di Velletri, ed altre pioggie di sassi ricordate da Giulio Obsequente in Volsea gente. Ad esso pertanto rimettiamo il lettore, contenti di fargli offervare, che della lava eruttata ne è una manifesta prova quella pietra tanto frequente nel territorio Albano, ed in altri luoghi, chiamata dagli antichi lapis Albanus, e Gabinus, e da noi Peperino (a); e di fargli confiderare la natura di que' fassi misturati di talco, vetro, fasso bianco calcinato, e ferro, la figura esattamente geometrica di que' corpicciuoli vetrificati, e l'istessa arena del lago accennato. L'analisi delle sue acque fatta nell'estate del 1782 dal celebre commentator di Newton il P. Jacquier mio fingolare amico, meriterebbe d'esser qui ricordata, tanto più ch'io fui testimonio di si bell'

(a) Di ambedue questo lave i modergl'antichi fe ne fervivano ancora . Nella Lib. XV. 5. 43. prendiamo argomento di tiamo, però, l'elame ai naturalifti.

fofpettarlo . Nero . dic' egli . Romam reni ne fanno l'ulo medefimo degl'antichi, ficere faclebat, adificiaque ipfa fine trabie della feconda & fervono particolarmen- Bas faxo Gabino , Albanque felidarentur , te per luftricare i focolari, e forfe. qued in lapis igni impervius eff . Per combuttere, o difender quelto paffo , bifomaniera , che Tacito fi fpiego (Ann. gnerebbe entrare in chimica , ne rimete bell'esperimento; ma poichè con maggior felicità su già descritto dall'illustre autore, sodisfatti d'averlo accennato ritornando al nostro istituto, ci sacciamo a parlare di quella Città, di cui

n'intraprendiamo la storia.

III. I primi abitatori di effa furono in principio quafi tutti Greci, ed in confeguenza, greche le cerimonie, il linguaggio, ed il coftume, il lor aemperamento però, dovette in feguito effer grave, e melancolico, a cagion del clima freddo per il monte, ed umido per gl'effluvi del lago. La freddezza di quefto monte, fi dimoftra per l'etimologia del nome, che acquitò in apprefio. Fra conofciuto prefio i Romani col nome di Algido che gli derivò dal freddo ab Algore, e Livio racconta, che furon coftreti i Galli dal rigore del verno di calar da quefto monte alles maremme. Orazio (1) gli da l'aggiunto di Gelato, e Stazio di Rigido (2).

Giunte Alba-Lunga alla fignoria di tutto il Lazio prefo nell' antichifimo fenfo, e ad effer Metropoli di trenta Colonie, frà le quali bifogna contar la flefia Roma. Si mantenne fotto il governo monatchico di ogindici propri Sovrani, ma fi può credere, che a'appigliafie in alcuni tempi al Democratico, ed in altri all'Ariflocratico. Queffa, fe non erro, fi la caufa potifima della dile rovina, mentre offervando Tullo Rè de Romani il di eli diordine interno, e la mancanza di un legituimo Principe, per il capriccio di nn cittadino tiranno, coffe l'opportunità d'intimargli la guerra, la diffruste del tutto, e conduite prigioniero il di lei popolo

nella fua Roma.

IV. Si attendeva dai Romani alla conquifia totale del Lazio, ma quel popolo di fina natura fiero, ferive Dinivijo lika III.
pag. 19. cd. Vra., che Inafprito per la caduta della fina capitale,
non fi puote mai ridurre colle armi, e fii con effo flabilita uni
alleanza da Tarquinlo fiperbo mediante la Religione, ed alcune
fagre cerimonie da farii nel templo di Giove Laziale edificato,
a tale effetto, fiul vertice del monte da noi qui fopra accentato,
che prefe anch'effo il nome di Laziale, e dal nume, e dalle free
fe chiamate con voce neutra Laziar. Per tutti i tempi della Repubblica, ed anche di poi, fur tenuti in gran venerazione, tanto
il Monte, che il lago, ed il fit of d'Alba-Langa, di cui fi venesava qualche tempio anche in tempo degl' Imperatori, come ci
dice

(1) Epod. Od. 18.

(2) Carm. ad Marcel.

dice Giovenale nella fatira quarta .... Ubi quanquam diruta fervat

Ignem Trojanum, & Vestam colit Alba minorem. Livio ci fa fapere, che fu stimata cosa irreligiosissima l'essersi partito Flaminio Console da Roma, senza esfere stato nel monte Albano a celebrar le Ferie Latine, ed è nota la religiosa apostrose di Cicerone ai boschi, al monte, ai laghi, ai sepoleri Albani, ed a Giove Laziale nella causa di Milone. Orazio, finalmente in quella fua lettera panegirica ad Augusto, ch'è il modello della più ingegnosa adulazione, giunge ad assomigliare il monte Albano al Parnaso di Grecia, quando con caricatura, dice, che gl'appassionati per le cose antiche non dubiteranno d'asserir, che le Muse vi dettasser le dodici tavole.

V. Tutti questi punti di Storia formeranno l'argomento del primo libro, e sarà nostra particolar cura di non confonderli con la favola, nella quale dovremo imbatterti necessariamente ne'tempi Eroici dell'Alba-Longa. Tra questa, e l' Albano moderno troviamo intermedia un' altra città , conosciuta anch' essa presso gl'antichi col nome di Alba, l'effenza della quale, non dico l'origine, per esser incerta, c'impegna nel secondo libro. Essa nulla ha che fare con la prima, fia per il sito, sia per i fatti, sia per il tempo, ciò che ci piace accuratamente avvertire, e per chiarezza della nostra operetta, e per intelligenza maggiore degl'antichi autori. Se le congetture non c'ingannano, ebbe origine dauna certa union di gente, che in fine del quarto fecolo della Repubblica fi radunò nella campagna Albana nel fito medefimo in cui esiste l'Albano moderno, dopo la ritirata dei Galli dals'Italia. Siamo portati a ciò credere, perchè i Romani, dopo aperto il foro, o fia l'Emiffario del lago Albano, vollero mantener coltivata la sottoposta campagna, che aveano di già sparsa di case rurali, chiamate da essi con vocabolo neutro Albanum, quasi agrum, rus, o predium Albanum.

VI. Il censore Appio Claudio sopranomato il cieco, avuta la commissione di selciar la via, che dal suo nome chiamossi Appia, contribul all'ingrandimento di quell'union di popolo, che cresciuto in forma di Oppido per il tragitto di questa regina delle firade, dopo il discesso di Annibale prese forma di città, o di co-Ionia militare per l'alloggiamento de'foldati Pretoriani, La guardia Pretoriana propriamente detta, ed intesa per la guardia del corpo, è noto, che su instituta in tempo degl'Imperadori da Tiberio per configlio di Sejano, ma è noto altresì, che provvida-

mente

mente la Repubblica Romana teneva degl' alloggiamenti subordinati ai Pretori delle Provincie chiamati Pretoriani in quei luoghi, che avean bisogno di presidio, e nella nostr' Alba furon fatti acquartierare al margine dell' Appia, onde vegliassero alla disesa

di Roma non più diffante di dodici miglia.

Non è da rivocarsi in dubbio, che questa Colonia militare col tratto del tempo fosse considerata qual municipio, e che il vero suo nome fosse quello di Alba; ed acciò la cosa più chiaramente apparisca, ci piace di comprovarla con alcuni passi di gravi autori, che parlano di essa, e ciò facciamo con doppio motivo, affinche resti, cioè, schiarito, che non abbian voluto essi intendere di parlar di qualche altra città di fimil nome, e di quella particolarmente fondata presso del lago Fucino, che portava l'aggiunto di Fucens, e Fucentia. Dionitio al lib. I. discorrendo della fertilità del nostro Territorio si ammirano, dice, maravigliosi campi fottoposti alla Città Albana . Cicerone nella Filippica terza. quando parla delle due legioni Veterane, la Marzia, cioè, e la quarta venute da Brindisi al giovane Ottavio in discsa della Repubblica, contro Marco Antonio, si spiega in questi termini . E quella legione (la Marzia) flaziono in Alba. Qual città mai puote feeglierfi, o pitl opportuna per trattar gl'affari, o più fedele, o d'uomini piul valenti, o di cittadini piul amici della Repubblica; la quarta legione imitò il di lei valore, fotto la condotta di Lucio Egnatolejo; e verso il fine; avendo pertanto la legione Marzia piantata la sua sede in Alba Municipio fedelissimo, e fortissimo, ed essendosi condotta alla difesa dell'autorità del Senato, e della libertà del Popolo Romano, ed essendosi la legione quarta servita di simil consiglio, e di pari valore fotto il comando di Lucio Egnatulejo ..... è, e sarà per esfere particolar cura del Senato, che gli si rendano onori, e ringraziamenti per tanti loro meriti verso la Repubblica. Appiano nel terzo libro delle guerre Civili ci dice, che Antonio a dirittura si affrettò alla porta, ed indi più oltre ad Alba, sperando di ridurre con le parole i foldati al servigio, ma essendo perseguitato dalle muraglie con i dardi tornò indictro. Ma Ottavio avendo comandato, che tutti si adunassero in Alba fece consapevole di quest'affare il Senato; e nel quinto; che effendo Lucio fratello di Antonio venuto in Alba con danajo alla mano, si rese obbedienti quelle legioni, che vi dimoravano, ed entrò vittoriofo in Roma nel tempo stesso, che Firmio, il quale veniva in Alba in suo soccorso, fil inseguito, ed assediato da Ottavio in Sezza. Questa Città de'Vol-

ſci .

sci, nella quale io vidl il primo giorno, giace nell'agro Pontino, e non dista più di venti miglia dalla nostr' Alba per l'antico tra-

mite dell' Appia.

Sentiano ora, ciò che ci dice Livio in ordine alla prigionia del Rè Perico. Elio al lib. XLV. cap. 42. ci ci fapere che per decreto del Senato quello Sevrano col fuo figlie fii commello a Q. Caffio, acciò li conducelle in Alba in ficura cuflodia, e inprimo da Vellejo Patercolo (1) che quell'illultre prigionieco morò parimente in Alba dopo quattr'amni. Ne io sò immagliar altt' Alba plu a propolito, per cuttodia prigioni, della noltra, giacche in ella vi acquartieravano delle legioni romane; di fatti, Sparziano, per tacer d'altri mille clempi, ci fi fapere, che quell' foldati, i quali acquartieravano in Alba prefero in mala parte l'uccifiene di Gita.

VII. Ma il leggere spesso ne'medesimi autori il vocabolo Albano potrebbe recar confusione, e porre il lettore nella dubbiczza, se lo scrittore voglia intendere di parlar di un'altra città diversa da Alba, e per il nome, e per il luogo; vogliamo perciò avvertire, che Albano non era altimenti città, ma che i Romani altro non intendevano di figuificar con questa voce, che un predio, ed una villa posta nel territorio Albano, cioè nella campagna d' Alba . Leggasi l'epist. 5. del lib.VII di Cicerone ad Attico , es vedrassi chiarito quanto da noi si asserisce. Dovendo io venir da Puzzolo, dic'egli, prenderò Terracina, poi l'agro Pontino, indi l' Albano di Pompeo, e così pafferò a Roma . Varrone racconta, che Lucio Albuzio era folito di dire, che il fuo fondo in Albano (cioè nel territorio Albano) era fempre superato nei Pascoli dalla villa; Porcio in alcuni versi dice , che Terenzio in tempo di fua gioventul era folito di portarsi sovente in Albano, e Seneca parlando della morte di Druilla ci dice, che tanto su il dolore dal quale fu penetrato Cajo Cefare, che per fuggir la noja della città, e l'aspetto degl'amici parti per il suo Albano. In somma fenza tante riftucchevoli pruove nel linguaggio degl'antichi tanto fuonava l' Albanum, che il Tufculanum, Tiburtinum, e fimili.

VIII. Dal fin qui detto, iembra dimoftrato, che il nome della Città, e del Municipio ra propriamente Alba, e non Alba-no. Vero è, che anche la città prefe quetl'ultimo nome, mazici non addivenne, che per equivoco, ed abufuamente ne t'empi pofteriori, cioè quando Domiziano vi edificò una fuperba villa nella nella nella

uella quale fù solito trattenersi buona parte dell'anno. Chiamavasi questa, secondo l'uso accennato, Albanum Domitiani, e per la fua magnificenza giunfe ad ofcurar non folo il Municipio, ma anche il suo nome. Assuefatte le genti a chiamar Albano questa magnifica villa, chiamarono indiffinatamente Albano anche il Municipio, e qui è da offervarsi, che tutti gl'Autori posteriori a Domiziano andetter sulle tracce di un tal abuso. Svetonio nella vita di Nerone, narrando la ritornata di quell'Imperadore dalla Grecia, parla nel linguaggio del fuo tempo, quando dice, che rotta una parte di muro passò per Napoli, poi per Anzio, indi per Albano, e così a Roma, (a) Lo stesso sa Plutarco, quando dice, che Pompeo, avea preparato, per far seppellire la sua prima moglie presso Albano, e che le reliquie del medesimo Pompeo trasportate dall' Egitto suron presso di Albano riposte dalla seconda moglie Cornelia; sebbene questo scrittore, posta credersi, che l'abbia asserito con minor improprietà del primo, potendosi prender anche l'Albano in questo caso nel senso della villa di quel prode Romano. Xifilino, per tacer d'altri cento entra anch'esso in tal equivoco, quando racconta, che Elagabalo si avea obbligati quei soldati che acquartieravano in Albano.

IX. Questo nome in fomma è restato alla città sino a giorni nostri, abolito l'antico di Alba; il quale però non di rado anche dai scrittori Ecclesiastici, vien usurpato, o sia per bizzarria, o perchè in realtà nel giusto senso dovesse ancor ritenerlo : noteremo trà questi Bartolomeo Sacchi, più noto col nome di Platina, che narrando la ribellione di alcuni Potenti fotto Pasouale II, (1) dice; il medefimo Tolomeo adunato un efercito, ardì di affalire Alba Latina, e gli dette, forse quest' aggettivo per diftinguerla dall'Alba de'Marsi. Il Baronio nella vita dell'accennato Pontefice dice; Non potendo il Signor Papa resistere a tal furore senza che ne seguisse una grande strage, se ne suggi in Alba. (Albanum hodie commenta il P. Pagi) E di nuovo il citato Platina, (2) narrando le devastazioni del Cardinal Vitelleschi Patriarca d' Aquileja dice . Prese inoltre Alba , Città Lanuvina &c.

tonio, conobbe quella verità, quando annotò questo pallo . Sereffum , (fcrifs' egli) vel Pratorium prope Velitras fitum, vel potius Orbem Albam feilicet disjefla muri parce albis equis introit. v. nota

(a) Un erudito commentatore di Sve- (b) §. 25. in Svet. ad ulum Comit. Vimiofan, Joseph, Portugallen, per Petrum. Almeidam Societatis Jefu edit. Hagecomitum 1707. (1) In plta .

<sup>(2)</sup> Vit. Eng. IV.

Vero è però, che come dimostrammo, la città molto prima di quello tempo, appellavafi col nome di Albano, e Procopio anteriore ai riferiti scrittori lo dimostra, quando si esprime Albano è un piccolo castello situato all' Oriente di Roma. Anastasio spesso la chiama Città Albanese, ed intende di chiamar con tal vocabolo tuttociò che appartiene ad Albano, come la Chiesa Albanese, l'Episcopio Albanese, la possessione Albanese, ed Albanese, chiamafi altresì il popolo anche a di nostri, e non Alba la città, ed Albana la popolazione; Quindi manifesto apparisce, non ritenendo nè la città, nè il popolo l'antico nome, quanto sia stravagante l'opinione di credersi discendenti dall'antica Alba-Longa, di cui, come si disse a suo luogo, non occupano gl'odierni Albanesi neppur il sito, e quanto capriccioso il pensiero di arrogarsi per impresa la Troja lattante intagliata sulla porta della città è la famosa pugna degl'Orazi, e Curiazi espressa in pittura nell'anno scorso nella sala del Pubblico. Taccio l'error popolare, di credere, che li ruderi delle Terme di Pompeo sien quelli del Palazzo di Afcanio, e non ofo di ridir l'altro, che quel fepolcro, che può credersi gentilizio della famiglia Gnea, chiamato il Torrone di S. Rocco, sia creduto la tomba del fondator d'Alba-Longa per non commover le genti ad invidiare a questo Popolo il Manfoleo più antico dell'universo -

A questo punto di lustinga giungono quasti tutte quelle poppazioni, che il vantano di ripetere un'origine motto lontana, senza riflettere alle vicende alle quali tutte le cose soggiacciono coll'andar de' fecoli, ed alle contradizioni, che si fanno alla storia. Io che ho la sorte di scrivere in un tempo, forse troppo critico, ed illuminato, e che per quanto m'impegni quella città di cui parlo, non devo tradire l'ingenuità de' scrittori antichi ho creduto troppo giusto di avvertir queste volgari opinioni dopo aver distinta l'antichilima Alba-Longa dall' Alba unova per la diversità del luogo, e del tempo. Spero che mettendo al suo giusto lume tutte queste cose, disingannati quei cittadini da simili errori, fano per effermi grati, e rendano fallace quel motto, che la verità partorisca l'odio.

### DISSERTAZIONE PRELIMINARE.

fossero sparse nel primo secolo della Chiesa; che sino dal secolo IV incomicia a contare una ferie di Vescovi non interrotta sino a giorni nostri; e che per varie vicende, obbedì alcune volte a'Pontefici, alcune altre a Tiranni, ed altre a propri Baroni, ed ecco l'argomento del terzo libro. Preghiamo pertanto il pubblico a voler compatire un parto di un genio , ancor giovane, e a non voler attribuire qualche difetto di quello, al genitore, essendo noto, anche a fanciulli, l'impossibilità di supplire alla mancanza della storia, e particolarmente, quando si scrive in luoghi difficili per gl'uomini d'erudizione, e mancanti d'archivi, e di librerie. Non ci lusinghiamo d'esser giunti così di buon ora al coperto di qualche critica, quindi è, che, quando essa sia moderata, e giusta, l'ascriveremo ad onore, che ne si faccia, se al contrario un alto disprezzo formerà la nostra rispofla, e non ci toglierà il piacere di condurci a trattare argomenti più interressanti, e più ubertosi.



DELL'

### DELL' ANTICHISSIMA CITTA'

# DI ALBA-LONGA

## I B R O

### 599999 C A P.

Giunge Enea nel Lazio; edifica Lavinio; flabilifce il Regno Latino; muore in Battaglia . Afcanio eredita la corona; fue azioni diverfe; nascita di Silvio; fuga di Lavinia, e fua ritornata alla corte.

Uanto sconcerto arrechino alla storia, ed alla cronologia i sistemi, e le opinioni, è cosa non pur cer- del M. ta, che dimostrata; poichè sebbene non vi sia luogo 2705. a dubitare della famosa guerra Trojana, e della avanti distruzione, e dell'incendio a cui Troja soggiacque, G.C. dopo aver fostenuto lungo asfedio de' Greci; pure 1209-

non mancò, chi sostenesse aver quella città seguitato ad esiflere, dopo si gran tovina, e la venuta di Antenore, e di Enea in Italia (a), effere una favola de' scrittori Romani, impegnati a far discendere la casa Giulia, da Venere, e da Enca. Ad ogni modo la presa di Troja accaduta negl'anni del mondo 2795 fissa un'epoca de' tempi, a cui dobbiamo ricorrere per il postro lavoto, e la fuga di quel traditore della Patria, finto da poeti l' Eroe della Pietà, essendo concordemente riportata da tutti gl'antichi autori, merita qualche forta di credenza. Da questo dobbiamo noi ripetere l'origine di Alba-Longa, quantunque ci sia noto, quanta difficoltà patiscano i racconti de' tempi Eroici. Pochi fatti certi,

questo ponto di storia, vengono ripor- erudita, che critica, con cui il P. Catate da Dionifio d'Alicarnaffo lib. L tron rigetta i fentimenti di Bochart , di pag. 19. cdin. Venet. 1545. I moderni Segrais, e d'altri . Si può leggere die critici lo riduffero ad un problema; con- vita d' Ecea del Sig. Rowe logiele, nel fultino i curiofi la dotta differtazione fuo supplemento agi uomini illustri di di Mr. Bochart, Si Ence fels preimens Plutarco .

(a) Le diverse opioioni sotiche su jemais sens en Italie, e l'altra non men

ti, e diffinti mescolati da mille firanezze, e finzioni, troveremo fino ai tempi di Roma fanciulla, ma fotto questo manto favolofo, e poetico, non può negarfi, che tuttavia fe ne veggan tralucere delle tracce di verità, e che le cose false, e le dubbie facciano strada alle vere, ed alle certe. Bisogna altresì consessare, che quando non se ne potesse ritrarre altro argomento, il vanto di remotissima antichità accompagna le memorie di quella città di cui ci fiam proposti parlare, giacchè ci vediamo necessitati ricorrere per il di lei principio ad un' Eroe della Frigia.

Ma se questa città ebbe come l'altre il suo fondatore, perchè noi vorremo comparir Pirronici, non assegnandolo per conto alcuno, e recedere da un racconto, quantunque romanzesco, pur seguitato da più di cento scrittori? Che cosa abbiam da dire dalla venuta di Enea, fino alla pugna degl' Orazj, e Curazj? Rivolgiamo lo fguardo alle cofe de'nostri tempi, per riconoscer le antiche, e vedremo, che gl'uomini de' tempi eroici, non eran punto diversi dai nostri, e che le loro azioni, non per altro si resero strane, che per l'aria misteriosa, di cui suron rivestite, della quale, quando ci piaccia spogliarle, se non saranno totalmente conformi, e vere, le troveremo possibili almeno, e credibili.

Enca adunque confegnata la patria ai Greci, in ricompenso della fua prodizione, (b) ottenne dai vincitori lo scampo di fuggire, con quante ricchezze, uomini, e navi potè raccogliere, se pur nou voelia credersi, che le avesse dai Greci medesimi, e così, dopo il terz'anno de' suoi errori, si dice, che approdasse a Laurento sede degl' Aborigeni alla spiaggia del mar Tirreno (c) e che

(b) Molti famofi autori, e fra effi Li. vio , ed affennato . lib. I. pag. 17. edit. vio, feriffero , che foffe Eneg , un principe pacifico , amante della patria , e. della giustizia; quindi è, che Virgilio, nel fuo gran poema l' Eneide, gli dà fempre l'agginoto di Pio. Menecrate. Xanto di Lidia però, e come Greco. e come più proffimo a quell'età merita maggior credenza quando racconta, che Enes divenne uno de' Greci, e che confegnò la patria ai nemici per l'odio che nutriva cootro Aleffandro , che lo avea privato dell'onore del Sacerdozio, Le parole del lodato Menecrate , vancono

(c) Molti fooo i fentimenti full' Etimologia degl' Aborigent ; altri dicono, che furon così detti per Pincertezza. della loro origine; altri perchè dettet l'origine alla gente Latina , altri li chiamatono Aberrigeni , cioè nomini erranti, ed altri Arberlgeni uomini nati dagl' alberi . Quelto stravagante fentimento nacque dall' ignoranza della storia famta, e dal veder, che quei primi nomini abitatori delle vecchie e finuofe roveri uscivan dael'alberi. Virgilio patriferite da Dionifio ferittore molto fa- lando di effi al lib, VIII. v. 315. ferifie .

e che accrescesse la provincia dell'antichissimo Lazio, di un nuovo regno, di luftro, e di cultura.

Avea egli perduto per viaggio il padre Anchife, che, come vecchio non potè reggere agl'incomodi di quello, avea però feco un figlio , nato di Creusa , chiamato Ilo ed Ascanio , ancor giovanetto, e con esso lui s'intruse nella Reggia di Latino, Rè degli Aborigeni. Raccontò a questo principe, o a meglio dir, Capopopolo le proprie difgrazie, ed abbellita al gusto greco la sua parrazione, commosse quell'uomo semplice, a segno, che, dopo qualche contrarietà, sovvenutosi di un certo sogno, che lo perfuadeva all'amicizia de' Greci, e di un' oracolo, che gli predifse, che avrebbe maritata sua figlia ad uno straniero, senza più esitare, gli dette in moglie Lavinia, già promessa in isposa a Turno, Rè de Rutuli giovane forte, e valorofo. Quest' ultimo si offese per la sede tradita, e si mise in punto di far la guerraa Latino, il quale unito a' Trojani lo sconfisse; ma disgraziatamente nel calor dell'azione, vi predette la vita.

Allora Enea, approfittandos della parentela, e della morte 2798. dell'uno, e della debbolezza dell'altro, fi occupò ad accrescere in forma di città, una piccola difesa, che si avea fabbricata, non molto lungi da Laurento, cui per onorar sua moglie, pose il nome di Lavinio. Questa città ne' secoli posteriori, su confusa con Lanuvio, oggi detto Civita Lavinia castello situato, in luogo eminente, poco distante da Cintiano, o sia Genzano, Quest'errore. nacque dagl'antichi copisti di Srabone, che in luogo di scrivere Lavinio scrisser Lanuvio, e sulle tracce de codici errati. s'ingannò ultimamente il Marchefe Gio, Pietro Lucatelli, di maniera, che scrisse, esser Lavinio, Lanuvio, e Laurento, una medefima Città, Fatto, flà, che furon diverse, e per il luogo, e per il tempo, e che il folo Lavinio su la città edificata da Enea, circa l'anno quarto di Troia distrutta. Ordinò egli, che i di lei abitatori in parte Troigni, ed in parte Aborigeni, costituissero un fol popolo, e si chiamassero Latini, per onorar la memoria del fuoce-

Genfque virum truncis , & duro robore nata; dopo lui Giovenale rupto robore nati; ta viridis puer excidit orno; Marco Catone però , e Sempronio scrittori più allengl' Aborigini di nazione Greca, e gli ri-

petono dalla progenie degl'Enotri, che rifiedevano in Arcadia, chiamati petciò Aboe Stazio con maggior caricatura ; O fa- riginas cioè abitatori de monti . Quelto genere d'uomini, è certo, che popolò l'antichiffimo Lazio , ma e ofcunffima la manati convengono con Dionisio in creder niers, ed il tempo in cui vi pervenne.

fuocero, e dette in questa guisa principio al nuovo suo Regno. Anni Ma la gelofia di flato, che nacque per così dir prima de' Regni, non gli fece goder lunga pace. Turno, memore della passata. sconfitta, si uni con Mezenzio Rè de Tirreni, che mal soffriva l' edificazione di una nuova città, per lo danno, che ne ridondava a Cere, sua capitale ricchissima in quel tempo, e sioritissima, e facevano entrambi contro il novello Rè gran preparamenti di guerra. Enea uscito in campo, venne a battaglia, e bravamente difendeva il suo Regno nascente, ma nel combattimento si an-

negò nel fiume Numico (d) circa l'anno quinto di Troja diffrutta, nè fu più ritrovato il suo cadavero. Questo satto dette motivo a suoi sudditi di annoverarlo trà i Dei, e di sabbricargli un tempio coll'epigrafe, Iovi Indigeti, o prestò argomento almeno agli scrittori delle cose (e) antiche d'immaginarlo. Se ti volette far pompa d'erudizioni intempessive, introdurressimo qui la questione degli Dei Indigeti, e anderessimo ricercando la radice di tal etimologia; consultino i curiosi Macrobio, ed altri, intanto ch'io seguito l'ordine del mio instituto.

Dopo la morte di Enea, il figlio Afcanio fuccesse nel Regno, ma, o sia, che non avea età sufficiente per regnare, o che, non avesse acquistate a bastanza di forze, per seguotere qualche prepotenza del partito Latino, fu obbligato a reftar fotto la tutela della madrigna; questa su la vera causa dell'odio implacabile di Ascanio contro di Lavinia, che per evitarlo si ritirò volontaria, finalmente, nelle selve, presso Tirreo custode degl' armenti di suo padre. Era essa rimasa incinta prima della morte di Enea, co quì si sgravò di un fanciullo, che prese nome dai boschi, e si chiamò Silvio. Ascanio, come già si disse, era figlio di Creusa Trojana, figlia di Priamo, ed in tempo che fioriva il Regno Tro-

iano, fu chiamato Eurileone, ed Ilo, (f) indi, in tempo de' suoi errori, fi chiamò Afcanio, coll'aggiunto di Giulo, nomi, che

(d) Il fiume Numico fi vuole, che folfe confagrato ad Anna Perenna, forella di Didone, fuggita in Italia, dopo che Jarba mile a fuoco Cartagine .

.... platidi fum Nimpha Numici . Amne perenne latens Anna Perenna vo-

cor. Ovid. III. Faftor, v. 6 ez.

(r) Eff favoleggiarono , quafi tutti , l'apoteofi d' Enea, e Tibullo cantò:

Illic Sanclus eris, cum te veneranda Numica Unda , Deum Calo fecerit Indigetem& (f) At Puer Afconint , cul nunt cogno-

men Julo . Additur Ilus crat dum res fletit Ilia. regne . Virg. Encid. I. v. 266, Che sveffe anche il nome d' Eurileone, ed Eurileonte , costa dallo scrittor d' Alicarnasso lib. I, pag. 22. edit, cit.

gli restaron fino alla morte. Fù profugo con il padre, e compagno indivisibile nelle angustie d'un esule. Giunse in Italia molto giovane, e forse non pria, dell'età di sedici anni, e questa nostra conghiettura è presa da Virgilio, che gli dà sempre l'aggiunto di Puer, e dal lib. V. del suo poema in particolare, dove racconta, che giostrava nel giuoco Trojano per il funerale dell'avo Anchife. Questo giuoco, che su ristabilito in Roma da Ottaviano. per l'Apoteofi di Giulio Cefare, fu efeguito vivente il Poeta. e l'età conveniente de'giovanetti combattenti, fu appunto l'anno fedicesimo.

Apprese Ascanio, in così fresca età, la Tattica di quel tempo, o sia, la maniera di ordinare quel pugno di gente, che l'obbediva, esfendosi trovato presente a diverse battaglie, date da. Eneg ad alcuni popoli dell'antico Lazio. Non fu perciò molto difficile, per esso, di sostenere una guerra, in quel tempo, che Lavinia traeva una vita raminga con un paftore. Fù di nuovo affaliato da Mezenzio, che col foccorso de' Rutuli, mediante l'accortezza del suo figlio Lauso, che probabilmente, comandava ad una parte delle genti, si avanzò tanto, che acquistò il colle di Lavinio, polto vantaggiofillimo, per attaccarlo, Coftretti i Latini, che difendean la rocca, dall'nito nemico, capitolaron la resa, e mandaron legati a Mezenzio, per sapere a quai patti, dovessero soggiacere. Ebbero in risposta, che frà l'altre gravose condizioni, avrebbero dato, per alcuni anni, tutto il vino del lor territorio. Si mosse Ascanio allora a sdegno, consagrò publicamente in voto tutto il vino a Giove, e costrinse gl'assediati a vincere, o morir da forti. Fece una disperata sortita, mise in pezzi il presidio nemico, sorprese Lauso, e l'uccise, costrinse Mezenzio ad una precipitofa fuga, e gli prescrisse il fiume Albula, per confine di Stato. (2) Questo fatto d'arme, si crede seguito

(g) Liv. L. I. §.3. Pan ita convenerat, ut Etrufels , Latinsfque flugius Albula , quem nune Tiberim vocant finis effet . Così allora chiamavasi il fiume Tevere per la branchezza delle fue scque. Tutto quedella poetica poteftà , del quidlibes ou-

ne al suo Eroe, quaotunque accadesfe dopo la di lui morte. Racconta al lib. X. Eneid., che uccife di propriamaco Laufo, e Mezentio, quando per verisa Enea, s'era gia annegato nel fiufto fatto vien'attribuito ad Eoes da. me Namico nella pugna antecedente, Virgilio , che in questo luoro fi ferve che ebbe contro Tarno: ma fe non foste in quello, farebbe fenza dubbio perito denti. Quefto grao Poeta lo reiferifce in quefto fecondo combattimento, neper proless, cioè per anticipazio- avrebbe potuto in seguito, secondo Virgilio; == guito a diciotto Agosto del quart'anno dalla fondazion di Lovi-Anni nio, che corrisponde al secondo, dopo la morte di Enca, giacdel M. che quel giorno fu in appresso festivo per i Latini, ugualmente, che per li Romani, che lo chiamarono Vinalia, o Ruflica-Vinalia, in memoria del Vino, consagrato a Giove.

Per questo felice successo, si rivolse in Ascanio l'ammirazione degl'uomini. I confinanti popoli lo temevano, e lo riguardavano come un conquiftatore, i fudditi l'obbedivano, ma non l'amavano, poichè al riflesso dell'esslio di Lavinia, vedevano tendere il fuo comando alla tirannide, e al despotismo. V'erano perciò de' malcontenti, e qualcuno di eth incominciò a susurrar contro di lui, e a risvegliare alla memoria de' Latini l'ingiustizia commessa alla figlia di Latino vedova d' Enea. Onelli, che amavano appassionatamente la loro Regina, molto ne discorsero, e secero sollecite ricerche, ma non avendola potuta. rinvenire, credettero, che Afcanio l'avelle fatta uccidere, secondo le voci sparse da malcontenti . Il popolo, che opera sempre a furore, non bilanciò di vantaggio, ma alla scoperta, incominciò a gridar vendetta del sangue di Lavinia, e minacciò ad Ascanio di deporlo. Esso, per sedare il pericoloso tumulto, si difcolpò giurando, e promife gran premio a colui, che gli daffe notizia della Real Principessa. Così narra questo satto l'Autor dell' origine del Popolo Romano Dionifio d'Alicarnaffo però (1) dice, che Tirreo fentendo effer Afcanio creduto reo della mortedi Lavinia, alle replicate ricerche del Popolo, la traffe dal bosco unitamente al fanciullo; ma fia pur come fi vuole, disconvengono gl'Autori nelle circostanze, che non meritano d'esser csaminate, perchè nel fatto fono unanimi . Lavinia adunque, fu ricondotta alla Reggia; Afcanio, la onorò qual Regina, riconobbe Silvio per suo fratello, e perchè si dileguasse ogni sospetto, che s'era di se concepito, lo amò con paterno amore.

Non sembrerà agl'amanti d'erudizione, ch'io mi sia trattenuto in questo Capitolo più del dovere, mentre ebbi in animo di rintracciar la causa potissima dell'edificazione d' Alba, e di defcri-

tezza rende insuperabile il fuo Eroe, dute dopo la de lui morte. per non dare un languido, e follecito fine al fuo poema ; fi vale del fuo

gilio, profeguir la guerra con la Regina dritto nel protender la vita di quello, Camilla, e con Turno, ed ucciderlo in e fe ne vale anche nell'accrefcere, abfingular duella. Qui il Poeta con accor- bellire, e riferire ad effo le cole acea-

(1) Lib. I. pag. 25. edit. cit.

ferivere le azioni, ed il carattere del di lei fondatore. Seguitò Afenio per qualche tempo, a governare la fita picciola Città, ma cito, come colai, che aborriva la minima ombra di dipendenza, e che mal foffitiva di vederfi collega di una donna, tanto acciamata da fudditi, quanto da fe poco amata, incomincio az disprezzar le angultezze di Lavinio, e fece sparger voce di volor fabbricare una Città più naseflosa, e più comoda. Quando s'avvide, che il suo progetto veniva seguito, non che applaudito, dal la maggior parte, si determinò di porre mano all'opera, che si di cdificare quella Città, di cui presi l'impegno di Grivere.

### CAPOII,

Edificazione d' Alba, e fue principali famiglie.
Vi s' introduce il culto degli Dei, ed il giuoco
Trojano. Carattere di Ascanio, e sua morte.

Orreva l'anno del Mondo 2828, trentesimo quatto dalla \_\_\_\_\_ diftruzione di Troja, e trentesimo dall'edificazion di La- Anni vinio, quando Afcanio deduffe alcuni Latini, e Lavinie- del M. fi, a' quali, al dir di Dionisio, piacea di abitar con maggior co- 2828 modo, e gettò le fondamenta della nuova Città, in cui volle tras-avanti ferire in feguito la sua Reggia. Ma pria di passare a discorrere G.C. ordinatamente di effa, fara qui luogo, di fare una briève topo- 1176 grafica descrizione del sito destinatogli. Circa dieci miglia Italiane lungi dal distrutto Lavinio, che in oggl credesi S. Petronilla, o sia Monte di Leve, e Levano, verso la patte di Settentrione, e quattordici da Roma, verso Oriente, giace un Monte di enorme altezza, da cui si scuopre tutto il Lazio, chiamato ne primi tempi Albano, indi Laziale, e presentemente Monte Cavo. Resta esso itolato dalla parte di Tramontana, e da Levante è unito ad una catena di piccoli colli, chiamati al presente Monte-Gentile, che formano in gran parte il bacino di un Lago, ch'è fottopotto al Monte (a) . Ascanio, che assettava la Signoria di tutto il Lazio, lo scelse per l'edificazione della sua Città, acciò, come regina fosse rignardata da tutta la Provincia. ... Difatti la fon-" dò egli, al dir dello Scrittore d'Alicarnasso (1), in quello spa-" zio appunto, che tiene il mezzo fra il Lago, ed il Monte, af-. fin-

<sup>(</sup>a) Veggafi la noftra Carta Topografica posta netl' Appendice di questo libro.

" finchè fosse, per così dire, difesa, e circondata da queste mu-" raglie, imperocchè il Monte è altissimo, e di sua natura dis-" ficile all' accesso, ed il Lago è molto grande, e profondo (b)." Noi prestiamo in ciò tutta la sede a questo Scrittore, e non ascoltiamo le inette conghietture degl' altri ad esso posteriori, perchè non incontriamo alcuna difficoltà, nel credere che Alba etiftesse in quel luogo, in cui oggi si vede un Convento de' Francescani detto di Palazzola, e che si estendesse in lunghezza, giacchè non poteva in larghezza, e che perciò si sopranomasse Longa, come afferisce Livio (c) .

Resta ora di rintracciar l'etimologia della voce Alba, cosa veramente ben intrigata, ed ignota alli stessi Romani Scrittori. Essi ignoranti della loro Storia, e non molto felici imitatori de'Greci nell' invenzione, e nella favola, ci dicono, che Enca fosse avvertito da Tiberino, di edificar la fua Città, là dove aveile trovata una porca bianca con trenta porcelli, cioè fulle rive del Tevere, che Ascanio si servi di quest'augurio, e che i trenta porcelli, furono il simbolo dei trent' anni, che scorsero dall' edificazion di Lavinio, a quella d'Alba (d). Nacquero da ciò mille quiftioni vane, e ridicole, fin che comparve il dotto sistema dell'Avvocato Saverio Mattei (1), in cui fi studia di provare, aver Enca edificata un'altra Città prima di Lavinio, cui pose il nome di Alba dal color della porca, e che in memoria di questa, pose Ascanio tal nome alla sua Città, la quale cresciuta poi in potenza, ed in ricchezze, fu causa della decadenza della prima, che in confronto di csia su chiamata col termine diminutivo di Albula. Questo grand' uomo, popola così il Lazio di due Albe, una alle rive del Tevere, l'altra fra il Lago, ed il Monte, ed il fuo sistema, oltre la fomma erudizione, che in se contiene, esattamente combina-

Albano ; oggi diceli di Caffel Gandolfo. Il fuo circuito, fecondo la mifuta del P. Kirker Defeript. Latil cap. 4., & dl circa cinque miglia italiane; la maggior profoudità di piedi 480, e la minore. di 292. Si pretende, che abbia comunicazione col Loro Nemorefe, e che per questo motivo non fi possa affegnare la profondità dalla patte di Levante. Veggafi di ello quanto fe ne diffe nella noftra Differtazione preliminare.

(c) Afcanius epulentam urbem ( Lavi-

(b) Prese anch' esso il nome di Logo ninn neupi) motri , seù noverca reliquit ; novam ipfe aliam fub Albano mente condidit, que ab fitn porrelle in dorfo Orbit Longa Alba appellata . Liv. Hift. Rom. lib. 1. 6. 2. pag. 5. edit. Francfurt 1609.

> (d) Virg. Encid. I v. 268, Ill.v. 388, VIII.v.43. Er flerit Alba potent , alba fuls omine mata . Proper. Lib. IV. El. I. v. 35. Varto R. R. Lib. H. cap. 4. . .

(t) Exercit. fecunda per Sainr. edit. Nesp. 1759.

con la favola, e con nute le di lei circoflanze, nè repugna, che un Greco, quale può dirfi Enea, chiamaffe Alba la Città dal color della fiera, giacchè i Greci, chianuavano Alba una cofa bianca, come offerva Feflo, che deduce la voce Alpat de'Sabini, e l'Albar de' Latini, dall' Albaba de' Greci.

Ma abbandoniamo la favola, e adduciamo un'etimologia più confona alla ragione cou l'introdurre un nuovo fiftema, afferendo cioè, che la Città fondata da Afcanio, prendeffe nome dal Monte, che prima ancora della venuta di Enea si chiamava Albo, e non il Monte dalla Città. Difatti, quanti vi fono Monti, che si chiamarono bianchi, senza aver avuta una porca bianca, che li dasse il nome? Il Monte Libano, come osferva il lodato Mattei loc. cit., nell'idioma Palestino, vien chiamato bianco, così anche la Brettagna, presso gl'antichi Albion, e le Montagne dell' Alpi, per tacer d'altri cento esempj. Nè questi Monti presero tal nome o dalla neve, o dal fasso, ma dalla comparsa, che tutti i Monti alti fanno da lontano, che all'occhio de' riguardanti, rassembrano nuvole. Da questa offervazione fatta da Solino (1); quando parla dei Monti di Creta, si deduce esfer giusta la conghiettura di Giorgio Bucanano in princ. della fua Stor. Ingl., che la voce Alpus, ed Albus presso gli Antichi, non denotava soltanto il colore, ma eziandio l'altezza. Ora al Monte Cavo, che fignoreggia tutto il Lazio, e che si vede da tutta la Provincia, conveniva il nome e di alto, e di bianco insieme per l'effetto sopraccennato. Lo chiamarono perciò Albus, e Albus i primi abitatori del Lazio, e questo nome forse tenea, quando Ascanio si risolvette di fondarvi la fua Città, cui, facilmente non pofe alcun nome, ma dalle genti affuefatte a chiamar Albo il Monte, fu in confeguenza chiamata anch' esfa Alba,

Ma è tempo di ritornare ad Afcanio. Effo da Greco, e da fino Sovrano, retilituli to tal guffa la fua Città a Lavinia, allontano i fudditi dal pericolo di partito, e fi afficurò dell'indipendenza. E poiche il fino talento era di veder prefto florida, e popotata la fun anova Città, oltre I Latini, o Lavinefic, che in verità, altri non eran, che un mitto di Arcadi, Pelafgi, Epei, Elidefi, e Trojani, venuti con effo, e con fino padre in Italia, ricevè probabilimente auche i fuorufciti delli vicni popoli. e quelli, a'quali piacca mutazione di flato (2). Queffi furono i principi d'Allorg, le arti, e le manifature, quelle intendo, che potean effert cognitica de la contra della co

(1) Cop. 16. pog. 39. cd, Bofilca 1538. (2) Dianyf. Lib. I. pog. 35. ed. cit.

te in que' templ, formavano l'utile; le leggl, che doveano tence del guilo greco, la di lei felicità, e le fabbriche, comunque fi foffero, il comodo de' fuol abitatori. Le due più riguardevoli, dovettero effer la Reggia, o fia la Rocca fondata nel mezzo del La Città alla 'fjonda del Lago (e), ed il Tempio col fiuo penetra-le, o adite, come lo chiama Dionifio, cioè il fantuario più fegreto, ed acceffibile a' foli Sacerdoli.

Le prime famiglie Albane, che come si conoscerà in appresso, formavano una specie di parlamento subordinato al Sovrano. furono quafi tutte originarie greche, ch' ebbero principio, parte dal compagni di Enca, che fopravvissero sino a quel tempo, co parte dai loro figli . Alcune di quelle , delle quali giunfe fino a noi la memoria, presero il nome dai loro sondatori, come si costuma, anche a di nostri, in aicune parti d'Italia, e segnatamente nel Regno di Napoli. La famiglia Nauzia dunque, portò il nome da Nauzio (1), la Servilia, da Servilio; la Gigania, da Gia; da Cloanto, la Cluenzia; da Sergesto, la Sergia; da Mnesteo, la Memmia: da Giunio, la Giunia: e da Ati, l'Atilia (2), Vennero in seguito la Quintilia, la quale però ripeteva il suo principio da Quintilio Aborigene, che al tempo di Fauno, Rè de Latini, fi dice, effere flato Sacerdote de' Lupercali, la Cluilia, o fia Clelia, la Mezzia, la Metilia, e la Curiazia, le quali tutte, dopo la caduta d'Alba, costituirono il Senato Romano.

Ascanlo intanto, resosi già formidabile per la vittoria Etrusca, da esso riportata, quando regnava in Lavinio, godea di veder crescere la sia Città, i cui progressi, nessu de circonvicini, osò mai difinrbare (f). Si applicava qual buon politico legislato-

(e) Quella nodra conshiettura à appogiata al calo mierabile feguito nella morte di Romolo Silvio undecimo Rà Albano, del quale lia apperfie, q dà totalinente constrais al fentimento di Olfennio ad Linera. Isla casilqui, il quale con monifelta repuganaza la fisua describe del consolir de della propositione del consolir del consolir della propositione del consolir della propositione del consolir della propositione dell

(1) Virg. Antid. V. av. 117. ab 122. (f) Tantum opet creveraut, maximefußt Etrafeit, ut ne morte quidem Anta, na deinde, later mulichrem systlem, rudineximque primum partill regal, more er amo, au Minexime, Etrolique; am all all attale, am f jan. Liv., the, it am, it is a particular and all all attale, am f jan. Liv., the, it is quite prime all proper and proper proceeding the property proceeding the property proceeding the property proceeding the property of the proceeding the proceeding

re, a propagare il culto degli Dei, e perciò fece, con venerazione, riporre nel Tempio quelle Deità, che Enea avea da Trojatrasportate in Lavinio, e che esso, da Lavinio, avea trasserite in Alba (g), e si studiava così, d'imprimer negl' animi, lo spirito di Religione, confiderandolo il più faldo vincolo, per subordinare i fudditi alle Sovrane disposizioni. Invero tutte l'empie religioni del Paganesimo, sebbene derivassero dalla vera, erano così desormate, che tendevano tutte alla superstizione, e all'impostura, e che esse altro non fossero che pure macchine, o per così dire, artifizio di stato, e sistema politico, inventato, e disposto per l'utilità del governo, è noto ad ogni persona mediocremente erudita. Ascanio, per accrescer l'impressione della potenza divina, e per savorir maggiormente a' suoi interessi, sece probabilmente accadere quell' avvenimento si curioso, e ridicolo di segreto consenso con i Sacerdoti, che su creduto dal popolo un prodigio, e per tale ci vien riferito da quei semplici Scrittori; sentiamo Dionisio (1). Furono trasportate da Lavinio le statue (b) nel penetrale del Tempio " d'Alba, e la notte seguente, a porte chiuse, senza rottura di muraglia, o di tetto, ritornarono fulle priftine basi di Lavinio. , indi ricondotte con devote preghiere, tornarono di bel nuovo ,, a fuggire .,, Che bel miracolo; difgrazia che accadesse di notte! questa forta di miracoli, fu sempre notturna, e vereconda; il Dio Bel in Babilonia, mangiava di notte (2). "Atterrite le genti " (seguita Dionisio) si consultò dai Primati, di ciò, che si doves-, se fare. Esti adunati in parlamento giudicarono, che non potes-, se abitarsi una Città, senza Dei patri, ma che all'incontro, .. non convenisse di ritornare ad abitar una Città, già abbandona-, ta. Piacque finalmente quel fentimento, che si accomodò alla-

(g) Enea nos portò feco altri Dei, che i Penni, o siano Domellici; fe quefii foffero Nettuno, ed Apollo, fe Giove, Giunoma, e Minerva, fe il Cielo, e la Terra, Milbirgi cortano, O obbue fub indice il cali.

(1) Lib. I. pag. a4. edit. eit.

(d) Si erano già Incominciati ad adorar gli Dei in pietra , fotto infurmi figore umane, e tale fi dice che foffe il famoso Palladio. Panfania lib.Vill. cap-14.17. dice , che i primi famulacri degli Dei , fi formaron di fango, indi di legno particolare, di cedro cioè, o di cipreffo, come vien confermato da Visgalio lib. VII. Eneid. v. 177. quando de-

Scrive la Reggia di Pico.

Quia esiam vesterum effestes un ordine.

Anorum

Antique en celto .

Più grave tellimonianza potrà ritraffene dal Salmo 113, Or holent, & nonloquentur; ceules holent, & non videbone Or., e dall'altro di Davide 96.
Confindanta comest, qui aderent feulpri-

(2) Daniel, I. I. c. 14.

" religione, e all' utilità degl' uomini, e fi conchiufe, che i Dei, " reflailero nel loro Tempio, ma che i Minifiti, da Alba andaffero in Lavinito per cultoditi. Ne furon perciò dedotti feicento di " numero, che partirono per quell' effetto con nutre le loro famiglia fotto la condotta di Egelto. ", Fin qui Dionifio. Or chi non vede, che Afcanio con quella determinazione, volle, nonlolo imprimere negl'anlimi un'idea della divinità, ma fondare eziandio la prima Colonia, e toglier di mano alla Madrigna le redini del governo di Lavinito E Egelto fiuo governatore, chiamianolo così, potca con la religiofa impoflura, e con feicento famiglie formar qualunque partito.

Ma non per queclo reflò Alba fenza Deità protettrici. Si conofeca già da tutte le nazioni la divinità di Giove, come il più
fanto, e terribile fra gl'altri Dei, e di eflo Afcanio ne ordinò
il culto. (i) Alcuni differo, che volle, che fi adoraffe coll'aggettivo di Laziafe e che fotto quefto nome, s' intendefle di adorat
Enea, ovver Latino, quello, che mori nella pugna contro Turno.
Effi poco esperti nella floria, credettero forfe, che il tempio di
Giove Laziafe efiftefic in Alba fin dal tempo di Afcanio, quando

per

(i) Cade quì a proposite di avvertire il lettore di un moderno fentimento, in ordine all'antica Religione de'Latini . Il Sig. de Beaufort al lib. 1. della fua Repubblica Romana Cap. 1, parlando della Religione de' Romani, la vnol credere introdotta, e comunicata al Luzio, dai Popoli Celti, e professata in Roma, nel Regno di Romolo, coltivata fotto Noma , e stabilita con vari reliciosi riti dal medelimo fino al Reeno di Tarquinio Prisco, oriundo Greco, nel qual tempo, e non prima si crede committurata la Religione coll' altra de' Greci . La Religione adunque derivata da Celti vuole il lodato scrittore, che riconofceffe un Ente supremo, un Dio celefle. ed immortale , che farebbe quell'ifteffo adorato già dagl' Ebrci. Quest' Ente fupremo, presso i Celti non sì giammai Giove, e veniva adorato fenza alcun fimulacro, bensì le veniva fagrificato da facerdoti a quel culto destinati. Se neggelle l'opinione del Besufort dovressimo

fare un'altra illazione, cioè, che fe i primi Romani , nella maggior parte , oriundi dalla noftra antica Alba, o put diciamo Romolo, e Remo nativi d'Alba, feguivano la Religione Celtica, ne dovremmo dedurre, che la Religione medefima venifie professata in Alba , ed in tutto il Lazio. Vero è, she lo ferittore Francese argomenta soltanto la sua opinione, che la propone nella verofimilitudine, e non ta stabilifce , ma ad ogni modo vorreffimo avvertire quantofi dice da Livio al lib. 1. parag. 7. (Romulus ) Sacra Dits alils Albano ritu; Graco , Herculi , ut ab Evandro infliente erant facit. Or fe Romolo feguiva il rito Albano nel culto degl' altri Dei, non feguiva il Celtico, ma bensì il Trojano , ed il Frigio , e fe nel culto di Ercole, feguiva il rito greco, qual fù inflituito da Evandro, non è vero chele greche cerimonie furon introdotte in Roma al tempo di Tarquinio Prisco.

per vetità, quello non su edificato, che molto dopo la rovina di quella Città sul vertice del Monte. Conghiettura ridicola, e stravagante per gli stessi Albani, che non ci pensaron mai. Al tempio di Giove, Pirro Ligorio v'aggiunge quello di Venere Equefire, e sospetta, che Ascanio, vi ponesse la statua (1); ciò però che più probabile a mio credere si è, che promovesse il culto di Ve-Ra (2) le cui superstiziose cerimonie, poteano giovar di molto all'utilità del governo, e la cui figura con gran facilità, fi rappresentava con pochi tizzi accesi, al contrario degl'altri Dei, che ayean bisogno de'scultori, e de pennelli, de'quali l'Italia ancor falvatica n'ignorava totalmente l'uso. Fù questa Dea conosciuta. primieramente da Trojani (k) ed Enea portò il suoco sacro in Italia, e lo depositò in Lavinio. Non è qui luogo di osservar quante fossero le Veste, e ciò che dinotassero, basti sapere, che li stessi Teologi pagani intrigano maggiormente la quistione (3). Ascanio, ad imitazion di suo Padre vi edificò un tempio non lungi da Alba, in un luogo fottoposto al monte, forse la dove Ilia la madre di Romolo, su creduta compressa da Marte, e vi pose alla custodia quattro vergini dette Vestali di sangue illustre; di fatti quando Numa le introdusse in Roma, e le accrebbe al numero di sei, ve nè su una chiamata Gegania, che io credo Albana, oriunda dalla famiglia di Gia . Del retto gl'onori , che riscossero dagl' Albani, e dai Romani surono molti, e grandi, e i lor doveri giusti. e tremendi, come spiega Nieupoor nei Riti de' Romani (4). Della maniera tenuta dagl' Albani, nell'onorar gl'altri Dei, non occorre parlarne, giacchè fu la stessa dell'altre nazioni, e de'Greci inparticolare. E'noto, che le supplicazioni erano passatempl, e solazzi, e poco vi era in que'riti, e negl'efercizi di religione, che tendelle a riformar il cuore, e reprimere le pallioni, ciò che liberalmente si permetteva, anzi si promovea dai Legislatori, per tener follevati i fudditi, e distratti dal pensiero della dipendenza, intanto che eglino mediante l'istessa religione li obbligavano a. loro voleri.

Molte cose però vi erano ben pensate, e direttamente tendenti alla fanità, alla forza corporale, e alla difesa dello stato; tali erano i giuochi ginnici, una specie de' quali volle Ascanio introdur-

<sup>(1)</sup> M.S. Octobon. cit. a Corradin. manibus vittes , Veflamque potentem , (2) Dionif. lib. Il. pag. 56, edit. cit.

<sup>(3)</sup> Cic.de Nat.Deor. Orid.lib. VI. Faft.

<sup>(</sup>k) Virg. lib. II. v. 296 : Sic alt, &

Eternungue adytis effert penetralibus ignem .

<sup>(4)</sup> Sca.IV. cap. I. 5.4 , & cap. 2, 5. 7.

trodurre in Alba per esercitare la gioventù a cavalcare, ed a combattere. Chiamavasi quest'esercizio il giuoco Trojano, che prese il nome dalla Città, o per meglio dire dalla Provincia, d'onde ne venne l'uso, e questo nome ritenne anche presso i Romani sin fotto l'Impero di Ottaviano, che come si avvertì al cap. I. lo fece eseguire nell' Apotcosi di Giulio Cesare, forse dai Cavalieri della Bolla d'oro, come fospetta il P. Antonio Ambrogi nella nota al quinto lib. di Virgilio v. 559. Questo gran Poeta si trovo presente allo spettacolo, e con una felicissima patetica descrizione, ce ne dipinge il quadro. Trè schiere di giovani armati di dardi a cavallo, disposti, dodici per dodici, ad ordine di battaglia, commettevano una finta pugna, ed ogni squadrone, avea il suo condottiere, che li riordinava dopo la zuffa (1). Ci saressimo dispenfati dal registrar un' erudizione troppo volgare, come quella, che si trova in un libro, che gira per le mani di tutti se il dovere di uno storico, non ci avesse obbligati, essendo cosa risguardante Alba direttamente (m). Tali furono le provvidenze del primo Rè degl' Albani, che, se si presta sede a Solino, (1) estese il suo dominio coll'edificazione di Fidena, e d'Anzio, Difese la sua Città con le armi, e la resse con il consiglio monarchicamente, per lo fpazio di circa undici anni. Nel computo degl'anni del regno dei Principi Albani, feguitiamo lo ftorico d'Alicarnasso, il quale, abbenchè, non c'individui l'età, in cui essi morirono, ci somminiftra almeno grande argomento per rintracciarla. Morì adunque il fonda-

(7) Virg. lib. V. v.550. lo discrive, co- ciò consultis la 3, e la 7 nota Critica me seguito al Sepolero d'Anchise, e di del P. Catron a detto lib.

Omnibus in morem, tenfa como, prefa corona. Ceraca bina feruar, profixa baillia ferro; Par, Jeus bumero phortras; It pelhor fammo Flexilia obtorti, per collum, circalus auri. Tres equitum numero tarmar, struique vogantur Dullores; parri bifical quemque fecui:

Agmine partito, fulgent, paribusque maziliris.

(m) Vieg. ibid. v. 596.

Ham werm, het carfar, atyat het eeramine primu Afanius, kapun, muris, som eingere Alexan, Rentlis, & prifes, decui eelekrar Latines. Quo pur lyfe made, feam, quo Troja pubes, Alivai decuere fait i him minima puro Alexan decuere fait i him minima puro deceit Rens. & partium firmosii decueren; regique nane, partium firmosii decueren; regique nane, partium firmosii decueren;

(1) Cap. VIII. pag. 10. edit. cit.

fondatore di Alba circa gl'anni del Mondo 1839 forfe in età di circa, scfiant anni, fe fi computi l'età in cui venue in Italia, Anni con gl'anni, che regodò in Lavinio, e in Alba . Il fuo carattere, del M. non occorre epilogarlo, mentre, da quelle poche azioni, che di lui potenmo narrare, fi fi noto a badlanza. La caufa della di lui morte, ci è del tutto ignota, ne dalle florie ci fi di elfo confervata altra particolar notizia. Elfe non ci fanno fapere, fe aveife moglie, ci alficurano però, che ebbe un figlio chiamato Giulio, e Fefto, preffo cui fia tutta la fede, ne conta un'altro col nome d'Aimilio, ovvero Emilio, al quale attribuifce l'origine della familia Emilia.

### CAPO III.

Si dividono in partito le famiglie Albane, durante l'interregno, ed acclamano Silvio per loro Sovrano. Anni 'del fuo regnare, e deferizione del portamento de' Regi Albani.

Eguita la morte di Afcanio, Alba rellò, pet qualche tempo, fenza Rè, e fi governò democraticamente; ma poichè era il popolo di coflume, e di nazione diverfa, prefio fi venne ad un cambiamento. Due pretendenti vi erano della Corona; uno, era Silvio figlio di isne aleo pretendenti vi erano della Corona; ancora fondatamente flabilita, e la pendenza, e l'inclinazione de Cittadini era difcorde. Quella parte di popolo, ch'era formata da Trojani, e Greci prendeva impegno per il figlio d'Afcanio, o piuttolio, contenta di vederifi fottratta dalla dipuedenza d'un Sovrano, inclinava a flabilir l'Amarchia. Quella poi, che era composta de naturali del Paefe, avvezza ad obbedire ad un folo, favoriva la Monarchia, e fosteneva Silvio. Si agitò per qualche-

(e) Alcuni confondono Silvio con Giulio, e Livio fra effi I. I. cap. 1. 2. 3, lo que'verfi del lib. VI. 763. ne'quali inducrede figlio di Afcanio, nato a cafo nelce è Anchife a parlar ad Enca negl'Elifa. le felre. Vigilio gran Poeta inferme.

italo commilius fanguine funget Silvius, Albanum nomen, tua pollumu proles, Quem sibi bangevo ferum Laulnia centum Æducet filvis

tempo questa causa, ma finalmente prevalse il partito dei secondi; Anni ecco le parole di Dionifio (1).,, Il Popolo, (b) ed i Principali del M.,, de' Latini con giusto suffragio, posero fine alla lite, giudicando " appartenere il Regno a Silvio, come a colui, che era nato di " Madre Regina " Terminò così la civile discordia, e di unanime consenso, su riconosciuto Silvio, e si concesse a Giulio l'onore del Sommo Sacerdozio, per lo rispetto, che si avea alla memoria del Padre, e da quetto fi crede, che avesse origine la famiglia Giulia, che tenne in Roma il Sacerdozio per lunghissimo tempo, o da questo almeno, preser motivo i Cortigiani Scrittori , di farle un ingegnosa adulazione . Non si legge nè costumi de'Latini, la maniera di ballottar le cause. Due n'ebbero i Greci antichi decifive, o in favore, o in contrario; i voti a fassolini , chiamati pfefismi e l'alzar delle mani , detto cheritonia . Ma non bisogna far nascere difficoltà, dove non sono. Gl'uomini d'Alba eran fimili ai moderni, e di qualunque maniera fi ferviffero, è certo, che acclamarono Silvio per loro Sovrano, il cui nome, portava anche l'aggiunto di Postumo, come quei, che era nato dopo la morte del Padre. Era egli stato Sommo Sacerdote, durante il Regno di Ascanio, il quale in quel tumulto popolare insorto contro di se, a cagion di Lavinia, da noi narrato al capo I, per dileguare ogni sospetto ordinò che gli fosse conferita quellasuprema religiosa autorità. Nacque, come si disse nelle Selve nell' asac, anno sesto di Troja distrutta, e cinse le Regali insegne forse in età di quarant' anni. Quest'espressione sospettiamo, ch' abbia com-

mosso l'erudito lettore a saper quali sossero quest'insegne reali, di cui servironsi i Rè Albani; perciò, per quanto è pollibile, ci prestiamo ad appagare la di lui giusta curiosità.

Due distintivi troviamo particolarmente notati nelle persone

Due diffinitivi troviamo particolarmente notati nelle persone del Rè di que' tempi, lo Scettro, e il Messaggero, o il Banditore. O sia, che i Volsci prendessero il portamento degl' Albani, o gl' Albani quello de' Volsci; noi per la vicinanza di questi Po-

(1) Lib. L. Rom. antiquit. pag. 25. edit. eit.

(b) Questo passo ei conserma nell' opinione, che il governo d'Alba sosse Monarchio, ch Democratico insieme. Vero è che al cap. I. quando parlammo delle più riguardevoli famiglie, sembra, che lo riguardevoli famiglie, sembra, che lo crossidimo, anche Arittocratico; ma le considerammo allora, come un parlamento rapprefentante il pubblico, ed in confeguenza democratico, il quale era interpellato negl'affart di fomma importanza, e vi dava i fuoi voti, come in oggi coltumati dalle camer ed i Londra in Inghilterra. Al Rè poi era rifervata la potenza legislativa, ed il Regno fù in feguito creditario.

poli, come in specie d'analogia de'lor costumi, non sappiamo proporre monumento, ne più antico, ne più certo dei Ballirilievi Volsci in terra cotta dipinti a vari colori, trovati in Velletri nel 1784, e confervati in detta Città nel Mufeo Borgia (c). Sedevano i Rè in uno scagno, portavano il bastone, cui Virgilio (d) dà il nome di afla pura, ed usavano una berretta. Trattavano gl' affari di stato in pubblico, il loro Araldo annunziava filenzio, e la moltitudine applaudiva alla proposta; così vedremo in appresso trattata la propria causa da Numitore rintronizato dai Nipoti. Andavano inoltre i Rè Albani con la barba, e con i capelli lunghi, e proliffi; ufavano una certa Toga creduta da alcuni la Laticlava, la Trabea, e la Pretefla, creduli troppo all'affertiva di Plutarco, che Romolo le ufaffe. Il rispetto per quest' illustre Scrittore non m' impegna a consutare una tal sentenza; ma è certo che le vesti di que' tempi eran d'un gusto originale, e tutto femplice. Comunque però si fossero, sembra ragionevole, che quelle de' Principi dovetiero effere di colore diffinto, ed estese sino ai taloni per sostenere il decoro della maestà.

Tale era la vefte Lena, o Clena così detta, o perchè eracomposta di molta lana, o perchè traeva il nome dal verbo greco Cliena riscaldare (1). Fü in uso presso gl'antichi Greci, e i Rè d' Alba la ricevettero, probabilmente da Ascanio (e). Aristosane nelle

(c) Al coltifimo Caralier Gio, Paolo Dorja, toco il notre della foegota; attoch il notre della foegota; attoch il notre della foegota; attoch il notre della foegota; attochi qualta paprification in fette quadri il na attochi un pubblico diudizio; it il na toto di un pubblico diudizio; it di caracter qua trionfo in biga alata; am pubblica comparida del Magiltario fopra trighe; ed una Cavalleria in corfo seleco un urti alla mano. Elfe forno pubblicate in gran foglio da Marco Carloni in Roma nell'Anno Kordo 15%.

(d) Encid. VI. v., 760. Ille niter pura\_ Juvanir qui nitium halfar Duc fono le fpiegazioni che fi vogliono dare a queflo verfo; altri intendono, afia pura di fangue; altri pura di ferro, cioli lificia, e femplice. Veramente l'autore avrebbefatto poco onore a Silvio dicendo, che la di lui afia era digiuna di fangue, e

di valore, se sosse vera la spiegazione. de' primi

(1) Varro lib.IV. de L.L. origin. Non-

(e) La veste Lena, presso i Romani, fi ufata dai Sacerdoti, onde M. Popil. Flamine Carmentele , prese il sopranome di Lenate; ma è certo che in origine fit propria dei foli Re, e degl'Eroi, quindi è che Virgilio sempre accurato nella deferizione del portamento, e de' costumi del suo Eroe scrisse al lib. IV. v. 262.... Tyrioque araebat murke Lens Demiffe en bumerit : dives que muera. Dido fecerat &c. Nonio di fopra citato, l' attribuifce anche ai militari , ed Aristofane, quando tratta da inetta la Repubblica, fembra favorire alla di lui fentenza in quel verfo . Cul neque Lana , neque Syfira congruit.

nelle Nubi, e nelle Rane la diftingue da un altra veste popolare, greca, anch'essa, in origine, che si può credere introdotta in Alba, nell'istessa maniera. Era formata di pelle di capra, ovver tessuta di pelo di capra ed avea nome Sysira, o Sysirna. Altra specie di vestimenta, potressimo attribuire alla popolazione Albana, quante volte stia in piè la congettura, che ve ne sosse introdotto il costume dai Greci., Il Sig. Carlo Denina nella fua Storia Politica, e Letteraria " della Grecia (1) rileva, che anche prima del tempo di Omero, cioè ., in quello della guerra Trojana le vestimenta per gl' nomini con-., fifteyano in una tonaca di lana, di cotone, o di lino, percioc-,, chè anche queste due produzioni della terra eran conosciute. Il mantello, o pallio era di più grosso sajo per riparo della " pioggia, e del freddo, coprivanti la testa con pelli di capra. " formate a guisa di pentola. Non si usaron le scarpe, che mol-" to tardi, come pur le calze dalla plebe, ma dalle persone " di qualità fi portavano. Le donne Trojane portavano un fottil " velo, che da capo le copriva quasi sino ai piedi sopra la to-" naca, ed era più magnifico di quello delle greche. La leggia-, dria degl'oruamenti donneschi consisteva primieramente nella. " varietà della cintura detta Zona con cui si cingevan la veste ; " l'acconciatura del capo si facea con veli, e con fasce, e l'uso " degl'orecchini, e degl'anelli era già molto prima flato abbrac-" ciato dalle donne orientali. Ma che che si voglia pensare dell' uso che sar poterono gl' Albani di questi abiti, troviamo di certo, che i foli Principi, ufavano i Calcei a diflinzion della-Plebe (f). I Rè d'Alba, usavano particolarmente alcuni stivaletti, o cotturni chiamati Mulli dall'antico verbo mullo cioè cucire (2). Erano ordinariamente di color rollo, d'onde quel pesce da noi conosciuto col nome di Triglia, su chiamato mullus (3). I Romani dell'ordine Senatorio si servirono in appresso di tal forta di calcei fin'al tempo di Aureliano Imperadore (4). Si allacciavano, e fi stringevano con alcune fibie d'avorio, o d'altra materia, rappresentanti la figura di una mezza luna, secondo il coflume degl' Arcadi, e questo era tutto l'abito, ed il portamento Regio degl' Albani Principi .

Ma

Julium Afcanium genus fuum referebat.

(2) Festus & Dio, Cass, lib. XLIII,

<sup>(1)</sup> Lib. II, cap. 3,
(1) Dioniño d'Aligarnasso l'XLIII.parlando di Cefare così scrive . Ininiste (Cæfarem) sastena altum, & rabrum, janta
Regum Albanerum morem, ad quet, per

<sup>(2)</sup> Fetter & Dio, Cais, Ito. ALIII.
(3) Feneftell, apud Plin. L. IX. cap. 17.
(4) Flav, Vopifc, in Aurelian. cap. 49.

Ma per tornare a Silvio diremo, che non v'è memoria di ciò che operaffe nel tempo del fuo regnare, ma che v'è gran. Anni fondamento di supporre, che le di lui azioni fossero gloriosissime, del M. relativamente al suo tempo, giacchè dal suo nome tutti i seguenti . Rè presero l'aggiunto di Silvio (g), come in altra età quei d'Egitto il nome di Faraone, e di Tolomeo, e quel di Cefare gl'Imperadori di Roma. Governò per lo spazio d'anni ventinove, e morì 2868. in età di settanta, se si computino gl'anni dalla sua nascita all' edificazione d'Alba, quelli del regnar d'Afcanio in essa, con li mentovati ventinove attribuitili da Dionisio.

#### CAPO IV.

Del terzo Re Albano; fue azioni, e morte; gli fuccede il figlio; il quale estende notabilmenté la sua dominazione . Brieve notizia di alcuni altri Re.

All'affuefazione, anche obbligata, è nato il più delle volie il costume, e la legge delle intiere nazioni. Avvezzo già il popolo d' Alba all' obbedienza d' un folo, durante il Regno di due Sovrani, riconobbe, fenza opposizione alcuna, il figlio del Re defunto per suo Signore, e permise, che la Corona, andasse per successione, e divenisse creditaria. Avea Silvio rinuovata in questo la memoria del Padre, poichè lo fece chiamare Enea . Lo laíció diígraziatamente molto fanciullo, e lo affidò alla direzione, ed alla fedeltà di un Tutore, il cui nome non giunfe a noi. Cresceva egli in età ugualmente, che in servitù, imperocchè quell' iniquo Ministro, estese tant' oltre la sua plenaria potestà, che giunse ad affettar la tirannide, e dette un'esempio di tradimento alla posterità sua simile.

Il caso di questo giovane Principe, è veramente compassionevole, poiche si dice, che per frode di quel malvagio, non giunse a prender le redini del proprio regno, se non se all'età di anni trentadue. Ci fono affatto ignote le brighe, che usò il Tiran- 2900

(g) .... Regem Regumque parenteus che Silvio fù il primo di questo nome lo chiama Virgilio al lib. VI. v. 765. che lo traffe dalle felve nelle quali nac-

que, come per il rifpetto dovuto all'. Tito Livio par che ci dica , che Latino dette il nome di Silvio ai Rè d'Aloporata memoria di Enea fuo padre co ba, ma ci fembra più ragionevole, fe- di Lavinia fua madre . guitar qui l'opinione di Virgilio, fi per-

no per tenerlo lontano fin a quell' età, come anche li maneggi Anni di Enea per scuotere il giogo, e ristabilirsi nell'indipendenza: del M. non bisogna però credere, ch' esso fosse un Principe sciocco, perchè sì lungamente fi lasciò sopraffare dal Tutore, ma bensì di fomma politica, d'intraprendenza, e di grandi affari per operar, che succedesse un simile cambiamento. Virgilio al libro sesto quando induce Anchife a parlare ad Enea negl' Elifi, gli rende giustizia con que' versi:

> . . . . . e l'altro appresso E Silvio Enea, che il tuo nome rinuova, E se sia mai, che il suo Regno ricovri Non farà men di te pietofo, e forte (a).

Sembra, che il Poeta voglia quì rilevare il di lui valore, dimofirato nel riaffumere le fue giuste pretenzioni, o in qualche azione contro gl' estranei, della quale se n'è perduta la memoria. Allude anche alla sua pietà, ma se ne ignora la cagione. Promosse egli forse, più che altro Principe la religione, che dovea maggiormente flabilirsi a proporzione, che cresceva la Città. Fecco egli perciò probabilmente edificare il Tempio alla Dea Carna moglie di Giano, antichissimo Re d'Italia, ed un'altro a Giunone. Si crede, che ve ne fossero anche degl' altri dedicati ad altre Deità, ma chi potrà assegnarne gl'Autori?

Regnò Enca Silvio per lo spazio d'anni trenta, e dopo averne vissuti sessantadue, morì lasciando erede della Corona il suo sigliuolo Latino Silvio. Ad esso si attribuisce l'ingrandimento del dominio Albano, e fi dà ad effo la gloria di fondatore di molte Colonie (b), ma chi potrà individuar quali fossero? Vero è, che riconosciamo la potenza Albana circa questi tempi elevata al più alto fegno, Erano già scorsi più di centovent' anni dalla sua fondazione, e senza irruzioni straniere, che inquietassero la sua cultura, fenza forti emuli, che diffurbaffero la fua polizia, e fenzaostilità, che distruggessero la sua popolazione nella caduta degli Abo-

(a) Eneid. VI. v. 663. . . . . . . . . . . . . . . . Silvius Ancas pariter pietate vel armit

Egregins fi unquam regnandam acceperit Albam . (b) Ab to Colonia aliquet dedella : perche i popoli di quelle colonie non Prifet latini appellati; manfe Silvilis po- aveller a comfonderli con i Latini recen-Bea connibut cognomen , qui Albe regnarant. mioti. Se veramente Latino dette il no-La maniera di dir di Livio Prisci lati- me di Silvio ai Sovrani d' Alba , già ni appellati è una cautela , che prende , l'offervammo di fopra .

Aborigeni, e nell'oppressione d'altre piccole potenze confinanti, col favore del fuo regolamento interno, avea Alba potuto agevol- Anni mente follevarsi sopra d'ogn' altra Città, di maniera che glunse del M. ad efigere la subordinazione di tutto l'antichissimo Lazio (c). Se arrivò a questo punto, regnante Latino Silvio, o dopo il suo governo non lo sappiamo dire, ma è da credersi, che si trovasse, al suo tempo, in stato assai florido, e di molta popolazione. Ignoriamo il nome, ed il numero delle Colonie dedotte da questo glorioso Principe, e il rintracciarle fra le tenebre di que' tempi, la crediamo cura infruttuofa, e fallace. Rimettiamo pertanto, chi avrà la curiosità di sapere in generale quai limiti avesse il Regno Albano, all'Appendice di questo libro, ove oltre un'esatta Carta Topografica, offriremo un catalogo semplice, e critico delle Città, e Castelli in qualche modo dipendenti dai Re Albani. Dionisio ci fa sapere, che Latino, dopo aver regnato per lo spazio d'anni cinquantuno, pagò il tributo comune a'mortali. Altre 3 981 azioni di se degne si può immaginar, che operasse in si lungo spazio di comando, ma il lungo ruotar de' fecoli, ne spense affatto ogni memoria.

Ci vediamo quì ridotti a parlare di un'età oscurissima, e scarsissima di notizie, di quelle poche, che si son potute avere, non retterà il pubblico defraudato, nè mancante la nostra Operetta, e nudamente le riportiamo al costume di uno Storico ingenuo. Morto adunque Latino fu assunto al trono il di Ini figliuolo

Alba Silvio. A quale età fosse giunto questo giovane quando prese il comando ci è affatto ignoto al pari delle di lui azioni . Di esso non ci rimase, che il puro nome, e la durata del suo governo . che dallo Storico d'Alicarnasso , si sa ascendere ad anni trentanove. Gli successe il figlio Atis (2), altrimenti detto Epito, 3020 ed Egipo, o Egiptio (1), oscurissimo, ugualmente che il Padre, e regnò per anni ventifet. Succeduta la di lui morte Capys, o Capi cinse la Corona paterna, al quale, da alcuni Scrittori, viene attribuita la fondazione di Capua (2), ma quella Città prese un tal nome molto di poi (d). Pattecipa anch' egli dell' oscurità di quel Evo

(c) Alba tunc erat Latio caput , Juli oput , nem Lavinium Patris Ence contempferat . Luc, Flor. Hift. Rom, Lib. I. cap. 1. pag. 7. edit. Rom. 1724.

(1) Ovid. Fast. L. IV. (2) Eutrop.L.L.cap.3.llid.Etym.XV.5. dal territorio campeftre . Riguardiamo

(d) Livio lib. IV. cap, 2n. dice, che fi chiamava anticamente Vniturno, e che circa gl'anni di Roma 330 prese il nome di Casua da un certo Capi generale de' Sanniti , che l'occupò , ovvero

Evo, e di esso, altro non si sà, fuorchè resse il dominio Albano Anni per anni ventotto. L'ottavo fu Capeto, o fia Calpeto, e Carpendel M. to, che governò per tredici anni. Il nono fu Tiberino Silvio, che 3074 fecondo la fentenza di molti antichi, e valenti autori, in un cer-3087 to combattimento, si affogò nel fiume Albula, e lo fece parteci-

2005 pe del fuo nome, dopo l'ottavo anno del fuo regnare. L'Avvocato Saverio Mattei (1), fra i recensiori, saggiamente esclama; a qual de' Grammatici potremo perfuadere, che Tiberino dasse il nome al Tevere, e non il Tevere a Tiberino? Nasce di quà la quiflione, fe il fiume Albula (chiamato con questo nome, o dallabianchezza delle fue acque, o come ad altri piace, dal Re Alba Silvio, che vi si sommerse) si dicesse anche Tevere prima dell' annegamento di Tiberino. Favoleggiarono alcuni, che avesse tal nome, forse, anche prima l'edificazione d'Alba, derivatogli da un certo Tebro, Re dell' Etruria, Ladrone infigne, che fu ncciso alle fue sponde (2). Vero è però, che gl'antichi medesimi ne ignoraron la vera ctimologia, che il lodato Mattei (3) cerca di rintracciare nella voce ebraica Toro, appoggiato alla finzione poetica, del rappresentare i fiumi Tauriformi.

Il decimo fu Agrippa Silvio, altrimenti detto Remulo. Tito Livio (4) ci fa sospettare, che dopo aver egli governato per lo 3128 spazio di trentatre anni, deponesse il comando, e lo cedesse al fuo figliuolo Romolo Silvio, e che terminaffe una vita privata (e). Questo Romolo, che è lo stesso con Aremulo, Alladio, Acrota, e Agrippa (5), era di costume superbo, arrogante, imperioso, e flolto . Si scrive dai Latini , che morisse egli di un sulmine nell' 3147 anno decimonono del suo regnare, per la stessa causa, per cui li Greci favoleggiarono punito il Sovrano Elidefe Salmoneo (6), per

aver cioè tentato, di torre di mano a Giove, la privativa del tuo-

in quelto cafo il fentimento di Virgilio, che foffe edificata da Copi Cugino di Boes , come uns bella finzione poetica . Er Copis ; bine nomen campana ducltur arbl . Eneid. X. v. 145.

- (1) Exercitat. ut fun. (a) Virgil. Eneid. VIII. v. 330.
- (3) Exercit. II. de Ficu Rumin, pag. , 85. edit. cit.
  - (4) Lib. I. f. z.
  - (e) Neffuno de' Commentatori di Li- Bufeb. Chron. vio, ha mai penfato a questo, e spie- (6) Virg. lib. VI. v. 585-

gano le parole dell' Autore , Romulus Silvins , a patre accepto imperio , regnat ; Romolo Silvio regna nel impero paterno; le prendono per una maniera di parlare, e forfe per quel padovanismo di cui l'accusano; ma , a me sembra di leggerci troppo chiara la rinunzia , e tradarrei Romolo Silvio regna , avuto l' Impero dal Padre .

(4) Dionif, Halicarn, Orid, Metam.

no . "L'arroganza di questo Principe, dice l'Autor dell'origine ., del Popolo Romano, offendeva gl' Uomini non meno, che gli Anni " stelli Dei; di maniera che, si dice, esser giunto a vantarsi. su- del M. " periore anche a Giove, che mentre tuonava dal Cielo, esso co-" mandava a' foldati, di percuoter gli scudi con i dardi, e dicea. " di formar così, un tuono affai più armonico, e distinto. Ma fu " punito con pena di se degna, imperocchè, percosso da un ful-" mine, e sollevato da un turbine, su precipitato nel Lago Alba-" no. " Altri scrivono , che si affogasse in detto Lago , quando gonfie le di lui acque per lo scuotimento di un terremoto, rovinò in esso la Reggia. Ma qualunque fosse la vera causa, è certo, che egli morì di morte violenta per la rovina del Palazzo Reale, Iccui vestigia, Dionisio d'Alicarnasso (1), sospetta di aver riconosciute sotto le acque del Lago, a' suoi tempi già depresso, mediante il foro fattovi da' Romani, che prima di tal provvedimento lo conobbero frequente ad elevarsi per la forza volcanica concentrata nel suo bacino; veggasi di ciò la nostra Dissertazione Preliminare paragrafo II.

Allora, ferive Livio, che il Regno paíò di mano in mano ad Aventino, che moi combattendo nel trentefinofettimo anno 318, del fiuo governo. Si dice, che per liberarif dalle moleflie, che gli arrecavano i confinanti, prendelle la armi, e che in un' azione, circondato da nemici alle finanze del Regno, foffe trafitto, e fe-polto in un monte, che prefe da effoi il nome di Aventino (/). Eufebio feriffe, che Romolo Silvio lafciò un figlio chiamato Giulio, e non Aventino. Noi per combinare il fentimento di quefl' Autore con quel di Livio, e di Dionifio, diremo, che Giulio, ed Aventino, fien flati lo fleffo foggetto, e che probabilmente, non fii conofciuto col fecondo nome, fe non dopo effere flato sepolto in quell Monte, che già chiamavafia Aventino.

Proca, fu fuo successore, e si conta per il decimoterzo Rè Albano. Stette egli sul punto di perder la vita, quando appena avea incominciato a goderne. Ovidio al libro sesto de Fasti ci confervò questa memoria, e con una felicissima descrizione poetica,

(1) Lib. I. pag. 26. edit. cit.

(/) Quefto è il feotimento di molti valcoti lettetori, che per altro non può effer con facilità abbracciato da Grammatici . V' ha chi peofa, che derivaffe un tal oome al Monte dagl'Uccelli, appoggiato al termine Latino evis ma fe fi

rifictta , che in quel tempo nel Lazio fi parlava greco fin dalla venota di Evandro, c che ogni uccello da Greci fid dete o erali troceremo la coogettura fenza piede. Ma non eficodo quefto il noftro propofico tralaficiamo d'imbatterci indifincoltà incliricabili.

ci racconta il di lui pericolo . Era , dic' egli , infante di cinque del M. giorni quando fu affalito dalle streghe, e la di lui nutrice lo trovò graffiato in vifo, e di color giallastro. Si condusse allora la donna al tempio di Carna, e da quella impetrò, che il fanciullo restasse liberato da que grifagni fantastici , e ritornasse in buon colore. Questa Dea, come opinammo al Capo IV., avea il suo tempio iu Alba fin dal tempo d' Enea Silvio, ed era una ninfa della Selva Elerna, proffima al Tevere, che fu creduta amata da Giano, e su chiamata Cranen, perchè da esso ottenne, secondo i Mitologi, la presidenza de' Cardini, dei liminari delle porte, delle viscere umane, ed il potere di fugar le streghe.

Di questa, Proca, quando su adulto, sece celebrare solennemente le feste, e ne promosse, in ispecial modo, il culto, come in grata riconoscenza del miracolo in suo savore operato; miracolo, che ci conduce ad ammirare quanto fosser divulgati per le nazioni i pregiudizi questionatissimi dell'arte de'sortilegi.

I fecoli forse hanno spente le più belle memorie di questo 3207. Sovrano. Regnò egli per lo spazio di anni ventitrè, e Virgilio ci assicura, che sostenne la dignità reale con somma gloria di se, e

de' suol antenati; ma ne ignoriamo la causa (g).

Ebbe esso due figliuoli chiamati Numitore, ed Amulio. Per legge di Primogenitura lasciò il primo erede del regno, ed il secondo dell' erario, e del regio tesoro formato in gran parte dalle ricchezze trasportate da Troja dal pio Enea (1). Lo scrittore del libro degl' uomini illustri è di sentimento, che Proca lasciasse il Regno da amministrarsi da suoi figli un' anno per cadauno, e che Amulio non lo cedetie mai più al fratello . Noi fiamo della sentenza di Plutarco (b), e di Livio, come la più ragionevole; ma, comunque restasse il Regno Albano, rappresentarono questi giovani sul teatro del mondo, uno la scena di un giusto oppresso, l'altro quella di un tiranno, foggiogatore del diritto umano, es delle disposizioni paterne.

CA-

gentit . Virg. Li. VI. v. 767. (1) Plutarch, ex Diocl. Papareth, in vita Romul, cap. 2.

(b) Namitori qui flirgis maximus erat .

(2) Proximus ille Proces Trojane glaria pins tamen vifpotult quan voluntes Patris, ant verecondia etatis . Liv. Lib.I. cap. 3. Amulius cum in duat portiones ownis partieus effet , ac pecunias aurnmque en Troja adpellum regno adaquaffet , Regnum Regnum vetuflam Silvig gentit leegt ; Numltor fortitut eft . Plutarch. in Rom.

# CAPO V.

Occupa Amulio il foglio Albano, vi efercita la tirannide. Nafcita di Romolo, e Remo, horo educazione, e feguito di alcuni avvenimenti, che li conducono a deporre il Tiranno.

RA Numitore affistito dal diritto di primogenitura, dall'ul-RA Numitore allutto que diretto de princepenanto, quando del M. nacque la vertenza fra se, ed il fratello Amulio, a chi si competesse il Reame paterno; quest'ultimo all'incontro altre ragioni non avea, che le ricchezze. Incominciò a maneggiar delle brighe, e non istentò molto col savore dell' oro a formarsi un grosso partito . Si vide perciò sovvertito ad un tratto l'ordine di natura. e permessa da ogni ceto cittadinesco l'espulsion dell'inselice Numitore giudicato imbecille, ed inetto dopo un'anno di Regno, e si vide favorita la tirannide . Con questo mezzo , Amulio , su 3208. acclamato, e riconosciuto da sudditi qual legittimo sovrano: ma calcato appena il foglio non suo, incominciò a sospettare all'uso de'tiranni di qualunque persona; tutte le idee le si rappresentavano funcilé, e risvegliavano nell'animo soo, agitazione, e furore, e come raggio, che tende al centro, si inabisfavanno nella tema di perdere l'usurpato, e nell'orrore della nera criminazione, e della pena meritata. Un abisso lo conduceva all' altro, e da giorno in giorno si familiarizava con il delitto . Avea Numitore due figli, Egello, o fia Laulo, ed Ilia, o Rea Silvia (1). Opinando egli, che questi, crescendo in età, avrebbero un giorno risvegliate le loro giuste pretenzioni , si determinò d'impedirne le vic . Prese perciò il crudel partito, di far uccidere il maschio, come quello , a cui più facilmente , si sarebbe rivolto l'amore , e la compassione de sudditi, come accadde in persona di Enea Silvio. quando avesse maneggiato di rientrar ne' suoi diritti, ed abusando della Religione, fotto pretesto di onore, elesse in Vergine Ve- 22290 stale Silvia per obbligarla alla perpetua virginità, onde non partorisse nuovi pretendenti alla Corona, ed in tal guisa si assicurò del regno, in cui efercitò la tirannide per lo spazio di circa quarantadue anni.

Si avea guadagnato il popolo, teneva il fratello in foggezione, si era sbrigato di un Nipote, e si credeva sicuro dall'altra, e tutte

(1) Liv. at fup.

e tutte le apparenze promettevano tanto ad esso, che a suoi didel M. scendenti il pacifico possesso dello Scettro Albano. Ma le sue provvidenze riu(ciron vane, quando Rea essendo un giorno andata in un vicino bosco consagrato a Marte a provveder dell'acqua per uso de' sagrifizi su sorpresa da un nomo armato, e seroce in volto, creduto lo stesso Dio del Luco, per la cui opera restò gravida (a). Non saprei dire chi fosse costui; l'inetta sentenza di coloro, che lo credono Amulio non merita confutazione. V' ha chi più rettamente pensa, ehe fosse un di lei amante, ciò che sembra più verisimile, e forse sospettato da Livio (b). Il fatto vien comunemente ammesso, ed è riferito, da alcuni, all'anno quarto del sacerdozio di Silvia. La gravidanza di una Vestale incusso dell' orrore nel popolo credulo al funesto augurio, e presto giunse all' orecchio del Tiranno, il quale per timore, che non si sgravasse occultamente, ordinò, che fosse ritenuta sotto la più sicura custodia, e ciò accadde sotto l'anno vigesimo quinto della Tirannide d' Amulio.

3337. Giunto il tempo del parto, dette alla luce due gemelli, ad uno de' quali fu imposto il nome di Romolo, e all' altro di Remo, nomi, che secondo Plutarco gli derivarono dal vocabolo greco, con cui si chiamava la poppa materna (1). Quando la guardia. pottò l'avviso, ad arbitrio del Rè, pronunziarono i giudici la sentenza, che la madre secondo la legge, fosse uccisa a colpi di bastone, e la prole foffe gettata nell' acqua (2). Questo giudizio però non fu eseguito, che in parte, impercchè Antho la figlia d'Amulio, all'uso delle donne, pietosa in particolar modo per il suo sesso, intercedette appresso del Padre per la vita di Rea ed ottenne, che la pena capitale fosse commutata in una carcere occulta, e perpetua, d'onde poi finalmente fu tratta, quando si scosse il giogo tirannico. I fanciulli seguirono il loro destino, e furon dati per essere espossi al fiume Tevere, d'onde su creduto, che scampassero prodigiosamente la vita, e qui è notabile quanto i Romani

(d) Sare Institute man peristut ques.

(d) Sere Institute profest que l'Orde Lufte, inchestive est Merce et per qu'en l'est exque feirre Servio, che documo prenpiet une find benne l'America (il qualité est al Merce l'est tende find benne benne), il qualité est l'est l

orcinolo ad una donna.

mani scrittori si sieno studiati di rilevare il savoloso, e tanto noto miracolo del Pico, e della Lupa, che accorsero per la salvezza de'Putti.

La Storia Greca, ci somministra due fatti consimili, per render questo più sogetto al pirronismo. Edipo consegnato dal Padre Laddaco ad un fervo, acciò l'uccidesse, ed esposto in una felva per tratto di pietà; l'incontro del Custode degl'armenti di Polibo. Rè di Corinto, che lo sciosse dall'albero ov'era appeso, e lo presentò al sno Principe, che lo sece educare, sembra in qualche modo conforme al fatto di cui si parla. La nascita di Ciro (1), la sua educazione presso del Pastore Mitridate, che lo fece allattare da fua moglie chiamata Spaco, che in lingua medica fignificava Cagna, onde nacque la favola, che Ciro fosse allattato da una cagna, è tanto fimile alla nascita, ed all' educazione di Romolo, e Remo, che non si potrebbe non credere, che i Romani, avuto questo racconto dai Greci, per rivestir di un' aria più misteriosa l'origine de' loro fondatori, ve lo adattassero, se non costasse, che Romolo, e Remo vissero due secoli avanti Ciro. Quindi piuttosto si viene ad aver idea del (e) costume crudele di que'tempi di esporre i fanciulli di Padre ignoto, o troppo sospetto ai popoli per il suo potere, di quello, che ne resulti l'impossibilità, che un fatto consimile per gl'accidenti possa accadere in diversi tempi, ed in diverse regioni. Il satto di Romolo, e Remo, e il più ficuro della ftoria Latina de' tempi favolofi, e tralasciando tutttoció, che sente di favola, certissima cosa, è, che Amulio, o dette segretamente que' gemelli a Faustulo primo Pastore della sua greggia, acciò li uccidesse, e che quegli mosso dapietà, in vece, li facesse nutrire da Acca Larenzia sua Moglie, o Concubina, ovvero, essendo il detto Pastore fedele occulto del legittimo Erede dello Scettro Albano, ricevè due altri putti da-Numitore quali uccife in Inogo di Romolo, e Remo (2).

Si educarono, eglino, adunque, nella capanna di quefto Pafore, prefio le tive del Tevere. Quali foffero le loro occupazioni, e quale la loro cultura, io non faprei affegnare, quantunque gl'antichi Autori, molto n'abbiano ferritto, e tra effi fegnatamente Plutarco, nella vita di Romolo. Dalle confegnenti farà però

<sup>(1)</sup> Erodot. L. L. p. 51, 52 &c., Xeno-berim supplielt. Strabo lib. V. pag. 229 &c pbont. Ciroped. 351 edit. cit.

<sup>(</sup>c) Genellos ques (Ilia) peperat, morem (2) Fab. Pict. apud Dionif. Vennoni quendam patrium fecatus (Numitor) ad Ti-

lectio il dire, che fossero dotasi, di una natural vivezza, e preenza di spirito, e d'un ingegno penetrante, ed elevato, carattere non ordinario degl' uomini rustici, ma che per altro le loro occupazioni, e i loro studi, fossero totalmente passorali. Prendean di fatti far l'altre cose, maggior dietto alle Fefte Lupercali (i) instituite da Evandro in onore del Dio Pan, chiamsto luno da Latini, come ouelle, che maggiordiormente sollevavano lo

spirito, mediante il libertinaggio, e la crapula.

Mentre erano ful Monte Palatino per folennizar queste Feste. furono affaltati da alcuni Paftori, co' quali avean combattuto giorni addietro per gelosia de pascoli. Si difesero alla meglio, ma Remo, cadde nelle loro mani, e su condetto legato in Alba per la decisione della causa (2), e qui su accusato, in particolare, di aver' unitamente ad altri pastori predato nei Campi di Numitore, unica rendita di quell'infelice principe. Romolo, si disponeva a liberare il fratello, e ad inviarti verso Alba, ma Faustulo, che pensava di riserbarlo ad impresa di maggior rilievo, lo persuase di non esporsi a si pericoloso cimento, e narratagli la sua origine. gli pose in vista di quanto danno sarebbe stato il precipitare inconfideratamente un'affare di tanto rilievo. Il furor giovanile. si laciò regolar dalla ragione, ed a forza restò represso per traboccare poi con maggior impeto alla vendetta dell'innocente fangue del Zio Laufo, della tirannide esercitata contro l'Avo, e la Madre, e per vendicare i suoi diritti alla Corona, ma ciò null' ostante inviò intanto in Alba, quanti pastori puotè, con ordine, che non entrasser tutti per la medesima porta, per non dar sospetto, e che lo attendessero armati nella piazza, disposti, ad eseguir quanto gl' avrebbe ordinato.

In questo frattempo Rems in Alba su precentato al Rè, su quale entite le accuée, per dare una piena foddisfazione a Nomitore, lo rimise in sion arbitrio, e lo condanno intanto alla morte. Ricevete ti giovane la sentenza espaiale con ammitabil coraggio, e con ugual fortezza di spirito s'inviava al supplizio. Nomitore era presente, e sopresio dalla di lui interpidezza venne in curiosità di spere chi egli sosse. Ordino ai Castodi, che lo conducessiro in sua casa, e l'inverrogò di chi sossi signio. Rispost di riconoscera per padre un passare chiamato Faussato e di signio nationa con la sua casa per combinando con l'età del giovane, utute l'altre citto inspote, combinando con l'età del giovane, utute l'altre citto inspote.

(1) Liv. I. 5.

<sup>(1)</sup> Dionif, pag. 30, & feq. ed. cit.

costanze. Si scoperse allora, e piangendo gli narrò il proprio stato, quello della madre, e la sua condizione. Lo esortò a liberare la sua famiglia, e la patria dall'oppression del tiranno, e a non manifestarsi, che a tempo debito. Mandò un suo fedele a Romolo per dargli notizia della salvezza del suo fratello. Quello. che veniva ad unirsi a suoi pastori non era lungi dalla Città, e ricevuto l'avviso, entrò con il messo nella casa di Numitore. Oul, dato luogo, a tutti quelli affetti, che ogn'uno pnò immaginare, si destassero tra il Zio, ed i Nipoti in simile occasione, s'incominciò a confultare con tutta quella cautela, che fi richiedeva, in un affare di tanta conseguenza, del tempo, e del modo di porvi mano. Un curioso avvenimento narrato da Fabio vi fi aggiunfe, che prestò maggior aggio all'esecuzione. Il Pastore Fauflulo geloso della vita dei giovani e per l'amore, che gl'avea, posto nell' educarli, e per la sua fedeltà, venne anch'esso in Alba, e sapendo che Remo era presso di Numitore tenuto in custodia, temendo, che lo facesse morire, portò seco la cesta nella. quale gli fu confegnato bambino con Romolo, per afficurarlo maggiormente, che quegli era suo nipote. La portava esso nascostaforto il mantello, e dimostrava esteriormente l'interna agitazione. La guardia, che era alla porta della Città, s'accorse del suo sbigottimento, l'arrestò, e volle a forza vedere, ciò, che nascondeva con tanta cautela. Rideva il Soldato, e domandava la cagione . d'aver occultata una cosa così ridicola; accorsero altre guardie; fra esse, una riconobbe la cesta, e per sospetto lo condussero al Rè. Amulio a forza di minacce lo costrinse a darli conto de' fanciulli, e a non mentire. Rispose il Pastore, che Romolo, es Remo viveano, non avendo avuto cuore d'ucciderli, ed aggiunse, che stavano a pasturar gl'armenti sù i monti, si per togliere ogni sospetto al Rè, che per scampare anch'esso dalle sue mani. Quando poi fu interrogato a qual fine portasse quel cestello si difese, dicendo ch'esso intanto veniva in Alba, perchè era stato mandato dai Giovani alla Madre, per farle sapere delle loro novelle, e che, sapendosi esser quella, ritenuta in custodia appresso di lui, volca pregar fua figlia acciò ve lo introducesse, ed a fine di esfer da essa creduto, avea seco portato quel paniere, come in argomento della verità.

Finse allora il Tiranno, di voler riconoscere i Nipoti, e di volerli richiamare alla Corte, che perciò distaccò un buon numero di guardie, che seguitassero il pastore, e che gli conducessero quel-

i che dal medefimo gli farebbero stati indicati. Incominciò allora Anni a temer daddovero Amulio, ed acciò Numitore, non fapelle, che del M.; Nipoti viveano, e non lo divulgaffe nel fuo partito, mandò a chiamarlo in fretta, fotto qualche pretesto, ma in realtà per imprigionarlo. Il messo, che era tenuto dal Rè per suo confidente, era, come per l'ordinario accade a tiranni, partigiano occulto di Numitore; andette, e lo avvisò del pericolo; ma quello, avendogli mostrati i legittimi successori della Corona, lo pregò ad effer fedele, e a non abbandonarlo nel maggior'uopo; fece coraggio ai giovani, e uscì di casa secoloro armato alla volta del Palazzo Reale . Si affollò alle grida, ed al romore una numerosa moltitudine di amici, e di servi, e correvano da tutte le strade i fedeli del partito, a quali s'unirono, anche, que'pastori, che per ordine di Romolo attendevano alla piazza. Si pose così tutta la Città in tumulto, e per accrescerlo, gridava Numitore, che il nemico era già dentro le mura, e ch'era già presa la Reggia (1). Chiamò poi a se la gioventù Albana per impadronirsi della rocca, a forza d'armi, e di presidio. Ciò facilmente riuscì per esser quella poco ben guardata. Si fece una strage di tutti quei, che vollero resistere. Le guardie parte si resero, parte si dettero alla fuga, ed essendo l'usurpatore, in discrezione degl'uccisori, restò con la sua morte libera la Città dalla tirannide. Terminato il sutore veniva la gioventù a rallegrarsi con Numitore, ed egli allora intimato filenzio tenne pubblica parlata, con la quale dimostrò le scelleragini, che contro di esso avea commesso Amulio, l'origine de' fuoi Nipoti, la loro falvezza, la loro educazione, e come da medefimi fu riconosciuto, e savorito nell'esecuzion della congiura . Sopraggiunsero intanto Romolo , e Remo seguiti dalla moltitudine; falutarono Rè l'Avo, ed il faluto, fu accompagnato dalle acclamazioni del popolo.

Con questa memorabil catastroste ebbe sine il regno Albano, se non quanto lo resse Numitare per alcuni altri pochi anni Accado questa rivoluzione negl'anni del Mondo 3250. e n'eran già scorti dalla sondazione d'Alba quattrocento-ventidue. Virgilio nel suo Poema ne allegana soli trecento (d), ma esso, per l'armonia del verso, e per il computo, che si dalla morte di Asanio si successi con per l'armonia del verso, e per il computo, che si dalla morte di Asanio si con per l'armonia del verso, e per il computo, che si dalla morte di Asanio si con per l'armonia del verso, e per il computo, che si dalla morte di Asanio si con per l'armonia del verso, e per il computo, che si dalla morte di Asanio si catastro del per l'armonia del verso.

(1) Liv. lib. I. cap. 6.

<sup>(</sup>d) His jam tercentum totos regnabitur annos Gente fub Hellorea , dence Regina Sacerdos Marte gravis , geminam partu doble Ilia prolem: Encid. I. 271.

fin'alla nafcita di Romolo, e Remo, ne dettae, feffantadue, e tralafica gi'undici ami del Regno d'Afcanio in Alba, li trentadue dell'età di Enea Silvio, quando feofie la tirannide del Tutore, e li diciaffette dell'età di Romolo quando uccide Amulio, li quali tutti uniti alli fuoi trecento, rendono efattamente il computo da noi afiegnato degl'anni quattrocento-ventidue. Ma tralaficando le Cronologie come troppo fallaci, è queflo, un paifo di Storia favoleggiato con maggior venuti d' orga il attro dai Romani gelofi imitatori, ma non però competitori de' Greci nelle favole.

### CAPO VI.

Edificazione di Roma ultima Colonia del Regno Albano; fine del medefino, e cambiamento del governo d'Alba in Democratico flabilito dalla prima Dieta Ferentina.

Cadde in questo tempo alla Capitale del paese Latino, ciò, che a tutte le cose soggette alla vicenda de' tempi, fuol' accadere. Era la fua gloria ed il fuo splendore giunto al vertice dell'ascendenza, e incominciò da questo punto a decadere, ed in ispecial modo, mediante l'edificazione di una sua Colonia, che su l'emula del suo onore, la competitrice del fuo dominio, e finalmente l'espugnatrice delle sue sorze. Io qui non vorrei rendermi nojolo col riepilogare, quanto fu già a noi trasmesso da ogni Latino Scrittore, e quanto ad ogn' uomo mediocremente erudito, è noto in generale della Storia della fondazione di Roma, e della fua adolescenza. Ma come farne a meno. se il nostro instituto su di scrivere delle memorie dell'antica. Alba-Longa, e se da questa ripete quella la sua origine ? Passa trà queste due Città, una relazione tale, che riuscirebbe totalmente impossibile la storia dell'una, senza toccar, di passaggio almeno, quella dell' altra.

Riflabilito, adunque, Numitor nel regno, non vollero i fuoi Nepoti refate in Alba, non effendone effici i Signori atlouti, ne preteëro di fignoreggiari vivente l'Avo (1), ma bramarono piutofto di ritorarefine in que monti, dov' erano flati edecati, e qui infuperbiti dalla nobiltà della loro firpe, e dallo febrito d'indiperate productione della contra della contra della productione della contra della productione della contra della contra

<sup>(1)</sup> Plutarch. in vit. Rom. cap. 2.

pendenza, si formarono il progetto di edificare una nuova Città. del M. Aveano fecoloro condotto un buon numero di giovani Albani, concedutoli da Numitore, forse anche, per politica, e mediante l'opera di questi, incominciarono a dilegnarne le mura. Ma, allora s'aggiunfe, al dir di Livio, a questo pensiero, un male antico, cioè la cupidigia di regnare. Pretendevano vicendevolmente, questi nuovi fondatori, l'assoluto dominio della sutura Città, e furono si frequenti le loro contese, sù tal proposito, che si condussero di nuovo in Alba dall' Avo, perchè ne decidesse. Rispos' egli, che i Dei sarebbero stati i giudici, gl'assegnò il giorno, ed il luogo per prendere gl'auguri, e fotto gl'auspici degl'avvoltoj, crebbe finalmente, quella Città che fu pria la tomba di Remo, indi la capitale dell' Universo. Il sito, che occupò questa celebratissima Colonia Albana, era già, reso frequentato, sin dal tempo di Evandro Arcade, che dalla Città Pallantea (1) di Arcadia, o dal nome di fua figlia lo chiamò Palanzio, indi Palatino (a). Prese di poi il nome di Roma, o dal greco vocabolo, Fortezza, o dal suo edificatore, che correva allora l'anno diciottesimo dell'età 3251. sua, ed il secondo dalla riassunzione di Numitore al soglio. Disconvengono nella cronologia gl' Autori li più assennati, generalavanti mente però vien riposta quest'edificazione nella stagione di Prima-

G. C. vera, cioè nel di ventuno, o ventidue d'Aprile, quattrocento-753. cinquantafei anni dopo l'eccidio di Troja

Reflato Romolo Siguore affoluto meditava fempre la maniera di accrefecre la fua dominazione, e flabili perciò un'afilo. Tutti quei, che vi concorfero eran uomini, e la fua città nafcente, non gli promettava, che la durata di una fola età, per mancanza di fucceffione; e per quesfa ragione tichiefe, forte dall' Avo la parentela con gl' Albani, ma flante una legge, che lero proibiva di maritarfi a genie firaniera, e particolarmente bandita, non lo potè ottenere (b'). Erano le forze Romane, ben di buon' ora, giunte a fegno di poter foflener geurra con qualcuno de' fuoi nemici finitimi (2), e questo appunto era per Romolo un oggetto di tamanarico, al riffesto, che i forte non fosse

(1) Servius in VIII, Eneid, ex Varrone . Dionii. I. I. pag, 11. 27. 32. ed. cit.
(a) Tum Rex Evandrus , Romana conditor Arcis ;

Het nemora indigene Fanul Nymphagus tenebast. Vitz.VIII. v.313.
(2) Liv.I. 4. Close adfiriis, quad in pelterum, ex to
(4) ... Rem indigene Albani dastrest quad, de necessita ella allum mogli opparais.
[ngiivos faum commissor, & in Trècu Plotas, in vit. Rom.

per durare che brevissimo tempo. Se ne doleva con Numitore (1), e da questo su consigliato, probabilmente, a valersi della forza, Anni e dell'inganno. Concertarono, che avrebbe celebrate alcune fefte di Roin onore del Dio Confo, che, si credea, presiedere a' Consigli, ovver di Nettuno, chiamate però Confuali, che vi avrebbe invitati i popoli convicini, e che avrebbe rapite quante donne vi fossero concorse. Riuscì secondo il meditato. Intimò le Feste, nel quart'anno di Roma, e vi concorfero, mossi anche dalla curiofità di veder la nuova Città, i Sabini con le mogli, ed i figli, i Cenineti, i Crustumini, e gl' Antennati. Si celebrarono queste Feste, secondo il costume degl' Albani (c), i quali, quantunque fossero i più vicini degl'altri, non si legge, che v'intervenissero. ciò che serve di maggior prova per credere, che l'infame consiglio del ratto delle donne, fosse produzione del torbido pensiero del vecchio Numitore, che avea proibito espressamente a suoi sudditi d'accorrervi, e di condurvi le Donne.

Incominciò lo spettacolo, ed allora quando erano li spettatori nella maggior attenzione, feguì il famoso ratto delle Sabine, che Valerio Massimo sa ascendere al numero di cinquecento, e ventisette. Non sosserse, però, quella nazione di passare invendicato un affronto si grave, ed intimò la guerra ai Romani, Romolo si dispose alla difesa, ed in quest'occasione, gli su inviata in socorfo dall' Avo molta gente d' Alba, tanto per combattere, che per la costruzion delle macchine (2). Si venne alle mani, ma come poi terminalle la zusta, per esfere troppo noto ci dispensiamo di rammentarlo.

Morì circa questo tempo Numitore in Alba, in età molto avanzata, dopo aver regnato dalla fua riasfunzione al Trono circa cinque anni, cioè uno avanti l'edificazion di Roma, e quattro dopo . Si legge, che il Regno dalla Famiglia Giulia, non eramai passato in altre mani (d), e per legge d'affinità più prossima fi dovea a Romolo; ma o tia, ch'egli ne trascurasse il possesso, o che gl' Albani sdegnassero di soggiacere, o d'uguagliarsi almeno ad

(c) Che Romolo feguitafie, efattamen-

(1) Dionys. Hal. I.II. pag.45.edit. eit. Questo passo fu a bastanza illustrajo al Cap. 2,-nota (i) .

(2) Dionif. I. II. pag. 47, ed. cit. (d) Ab bis Amulius ; jam is feptima.

te, il vito Albano nell' onorar gli Dei ad eccestuazione del folo Ercole, ce n' afficuta Livio lib. I. 9. 7. dove; Sa- febole regnabat , fratre pulfo Numitore , era Dils allis Albano ritu, graco , Heren- enjus ex filla Romulus . L. Flor. Hift. Rom. Il, at ab Evandro infiltuta erant focit . lib,I, Cap.1.

ad una lor Colonia, non fu riconosciuto (e). Si rammaricavano, questi, della sofferta tirannide, si rammentavano delle uccisioni per iscuoterla, e dell'obbligata dipendenza ad un solo, anche nel debilitar le proprie forze, per li vantaggi altrui, e nel vedersi usurpar, senza contrasto il proprio dominio, di che ne risentivano tuttavia le funeste conseguenze (f). Tutte queste rissessioni, maturate dai candidati Albani, li posero nella risoluzione di stabilirfi in libertà. Sottoposto al Monte Albano eravi un Bosco chiamato il Luco, ed il Foro della Dea Ferentina, oggi la Macchia di Marino, in cui, i Parlamenti d'Alba eran foliti di convocarsi per trattare i negozi tanto di Religione, che di Polizia (1). In occasione di tali adunanze, vi si teneva un mercato, e per la frequenza de' mercanti, che vi si stabilirono in appresso prese forma di Oppido, onde si disse Oppidum Ferentinum. Gli derivò un tal nome, dalla parola latina ferre portare; poichè convenivano parimenti in esso quelle adunanze di popolo, che ne tempi posteriori si riunirono nel Tempio di Giove Laziale, come osferveremo a suo luogo, e che era solito di portare in abbondanza diversi generi

(e) Plutarco nella vita favorifce l'uno . e l'altro fentimento Cap.21 : Lapo interprete . Polles vero quam Annt Numitor Albe e vita conceffit , Regnumque ad eum bereditatis jure delatum ell , popularem rationem fequatus, in medio Rempublicam pofule , & Ducem Sabinit , querannis , creanium flatuit . Guglielmo Xilando edit. Francfur. cosi annota questo passo. In. graco eft Sabinis quod non video , quomodo lecum poffit babere; Albanie lege; dal che ne nafce l'inganno di molti Storici, che ferificro .averfi Romolo, riferbato il dritto di nominare un Vicerè in Alba . Vorreffimo avvertire, che Plutarco, in quel Capitolo, forma un epilogo di tutte le azioni di Romolo, il quale dopo il ratto delle Sabine, la riconciliazione col Rè de' Curi , e dopo le morte di Tazio , era ftato riconosciuto per Rè da' Sabini, ugualmente, che da' Romani, e che per questa ragione , con tutta proprietà racconta, che dopo la marte dell'Avo, pensò di lafciar Alba in libertà , acciò quella Città finitima, e potente, annojata dei

Rè, non le foffe molefta, e lasciò gio affari de' Sabini fotto un Prefesto, per meglio attendere a quelli della fua Koma . Quando non fi temeffe di far pompa di una lingua , riferbata a foli dotti , nella quele fiamo appena iniziati, riporterele fimo qui il passo originale del Greco Scrittore. Ad ocoi modo però , perchè la cnfa meglio apparifca, aggiungiamo la nostra traduzione, ricavata dall' edizione greca di Stefano in ottavo Tom. I. pag. 61. Pollea vero , defuntto Avo fuo Numitores Alba, cum as Ipfum Regnum pertineret , ad conciliandum fibi populum , Reipublice , rerimen . ad plebem univerfam detulit ; & fingnilit annit , Archonta Sabinis con-Hieute .

(f) Chi vorrà prenderfi la pena di legger le conquitte di Romolo riportate fulle Città foggette al Regna Albano, da noi deferitte nell'Appendice, troverà dimostrato questo fentimeno.

(1) Sigon, Ant. Jur. Ital, I. I. cap. 3. Kirker, Licor, Vulp. T. VIL, 12. Lat. vet. neri de' commetibili. Quivi fi congregarono in questa occasione, ache è la prima di cui s'abbia memoria, e poichè non faperano Ania ridurfi ad una persetta Democrazia, depositarono in mano di un disco fiolo la potestil, ma per un certo spazio di tempo flabilito. Questo Depositario delle leggi si chiamo Ditatorer, ed avea il carico di deferire al Parlamento le sue deliberazioni, dalla qual dipendenza tentaron sempre i seguenti Ditatori di fottrarfene, ed allora quando vi giuntero prefero le cose Abbane, una pessima piega, che le guidò finalmente all'esterminio. Ogn'uno si riflettere, che tal supremo Maglittaro, concieri si dovea, a persona di somma autorità, e d'integrità irreprensibile, ma nessuno potrà afficurarci della durata del medessimo.

Ecco ridotta la Città Regina del Lazio ad una perfetta Repubblica, indipendente da chicche folfe, dopo circa quattrocentoventifett' anni , che s' era governata monarchicamente, fotto il Regno di quindici fuoi Sovrani. Segniava, ututavia, ad imperare al paefe Latino, e chiamò tutte le Città foggette a parte delle fued deliberazioni, e fin d'allora ottennero quelle il diritto d'inviare al Luco di Frrestina i loro Legati, a norma del Magifitato deel Anticioni di Grecia.

# CAPO VII.

Si flabilisce tra gl' Albani, ed i Romani un' alleanza mutua, che dopo molto tempo vien rotta a causa de' primi, e si viene alle Armi.

Aputofi il rifultato del Parlamento Albano, s'incominciò a temere da tutte le Potenze finitime, si petchè quello il rogolava con un' ordine di governo affatto nuovo, come perchè l'affare privato d'una delle Città, tirava feco l'impegno di tutto il Lazio. Romolo il più profifmo, ne temea più d'ogn'alto, e febbene fentific internamente qualche rancore, pure non dette a conofecre, ma dedidecio de'maggiori vantaggi per la fina Città, filmò bene di cedere al tempo, e di richieder da quefa Potenza, o per meglio dire Staro-Unito una reciproca alleanza, acciò in qualunque evento, fe non l'avelfe potuta aver compagna, fi foffe mantenuta meutrale almeno. Si tratto di quel'afere, e fi tenne a tal' effetto il fecondo Concillo Ferentino, in cui fi rifoluto, che ne'fluna delle due Città, per qualumque esca-fione.

fione intimaffe la guerra all'altra, ma che quella, la quale si credeva di effere stata offesa, avesse richiesta all' altra la rifazione de danni, e nel cafo, che quella avelle negato di farlo, allora fosse lecito all'altra d'intimar la guerra, di prendere le armi, e di rompere l'alleanza (1). Tali surono i patti, co' quali si stabilì la lega tra gl'Albani, ed i Romani. Resta quì di rintracciare qual fosse il linguaggio, di cui si servirono per esprimere i loro fehtimenti. Evandro Arcade era già venuto nel Lazio molto prima di Eneg, e gli Aborigeni suoi discendenti parlarono unantico dialetto greco misto con quello del paese; gli Albani, non v' ha dubbio, che sin dalla fondazione della loro Città, parlasfero questo dialetto, e che i Romani fotto il Regno di Romolo parlasfero più greco, che latino, ce ne afficura Plutarco nella di lui vita. Da questi antecedenti mi par dimostrato, che gli atti del Concilio Ferentino, fossero registrati in antico greco, lingua in quel tempo di commercio, qual' è di presente la latina, o la francese; nè su di poca durata tal costume nel Lazio, mentre fin al tempo di Servio Tullio festo Rè de' Romani era in pratica, come ne fece testimonianza quella colonna enea da esso fatta innalzare sul Monte Aventino, della quale in appresso.

In questo tempo passava buona armonia tra gl' Albani, e i Romani, che avean di comune, e leggi, e cose sagre, e linguaggio (2). Romolo intanto attendeva a' fuoi vantaggi, e fi rendeva più potente con la rovina altrui. Vinti, che ebbe i fuoi nemici, si dette alla riforma della sua Città, la distribuì in Curie, ed in Centurie, e dettò Leggi. Molte di queste possono dirsi trapiantate da Alba in Roma, e segnatamente quella, con cui si proibiva alle donne di bere il vino (a). Questa legge su antichissima per gli stelli Albani, poichè su propria de'Latini, e su rigidamente offervata da Fauno Rè degl'Aborigini, che uccife la moglie a colpi di bastone per averla trovata ubbriaca, se non si voglia dire, che da questo fatto nascesse la legge. Molte altre se ne potrebbero quì riferire, ma per la dubbiezza della loro genuinità. le passiamo sotto silenzio, nè recherà meraviglia giacchè tutti sanno quanta alterazione abbiano fofferto quelle poche leggi delle dodici tavole, che giunfero fino a noi, quantunque fiano a quelle di gran lunga posteriori . Cadde Romolo finalmente vittima. de' Se-

<sup>(1)</sup> Dionis liv. III, pag. 63, edit. cit.
(2) Strabo liv. V. pag. 231, & 253, edit cit.
(3) Gioffo Lipfio la riporta in questi
termini: Tenetum Muller ne biblio.

de' Senatori nell' anno trentefimofettimo del fuo Regno, e fu deificato per opera di un certo Giulio Procolo nobilissimo cittadino Anni Albano fuo familiare intrinseco, che depose di averlo veduto ascendere al Cielo (1). Era questo secondo Plutarco uomo autorevole, valorofo, è consanguineo di Romolo (b).

Sembrò allora, che Roma volesse seguitar l'esempio d' Alba, e che tendesse anch'essa alla Democrazia : Si creava, come dicemmo, in Alba un Dittatore, presso cui era il deposito della fuprema potestà, si creava in Roma un Interrè, ma il suo comando non dovea cagionar, che confusione, poichè era un'ombra di comando, ne si estendeva, oltre il quinto giorno (2). Quest' ordine però non durò più di un' anno, e si venne all'elezione di Numa Pombilio della Città di Cure, nomo d'inalterabile giustizia, e religione nell' anno trentesimo-nono dalla fondazione di Roma (c). Questo fra l'altre cose promosse in Roma il culto di Vefla elegendo le Vergini Vestali, secondo il rito Albano (2), e divise l'anno in dodici mesi .

Aveano già i Romani ricevuto l' anno dagl' Albani, che coflava di soli dieci mesi (4) per l'imperizia di essi nell' Astronomia, nella quale era Numa, ugualmente dotto che nell' Arufpicina come Sabino, la cui nazione era eccellente in dette facoltà in Italia, al pari de'Toscani. Variava solo in questo l'anno Albano dal Romano, che i Romani, per la venerazione, che aveano a Marte, creduto Padre di Romolo, contavano per primo mese Marzo, che era il terzo presso gl' Albani (5), i quali tenevano per primo il mese d'Aprile, che per la conghiettura di Varrone, prese il nome dal greco vocabolo Apbron, fpuma del Mare, d'onde si credette nata Venere tenuta per Madre da Enca, alla quale era dedicato (d). Visse Numa nel Regno quarantatrè anni, e gli fucces-

(1) Ovid. Faft, lib. H. cap. f. necefitudine , & familiaritate conjuntius . (b) Hit Proculus Vir inter Patres et- Plutarch, in Vit, Rom,

nere , virtute , aufforitate , primus fidus Ro-(2) Liv. l. I. cap. 7. muio in primis , & ex Albanis Colonis ,

(c) Virgil. Lib. VI. v.811. . . . . primus qui legibus urbem Fundable , Curibus pareis , & paupere terra Millus in Imperium mognum .

(3) Alba oriundum Sacerdatium. Liv. lib. I. cap. 8.

(4) Ovid. I.Faft. Macrob. Saturn.

(5) Id. lib. III. Terrius Albanis , quintus fait ille Phalifeis .

(d) Quest' istesso sentimento vien segultato da Ovidio nelli suoi Fasti IV. v. 62.

successe Tullo Ostilio. Fù questo, al dir di Livio, non solo dissimile dal suo antecessore, ma di talento, anche, più fiero del 82. predecessore. Riponeva nella forza ogni legge, ed ogni ragione. e considerando che i Romani marcivano nell'ozio, cercava motivi, e pretesti d'intimar qualche guerra, onde risvegliare in essi lo spirito primiero. Si presentò casualmente l'occasione. I rustici d'Alba predavano impunemente nelle campagne de'Romani, e quefle rapine, o erano favorite, o permetle dalla connivenza di C. Cluilio, altrimenti Clelio, loro Dittatore di quel tempo, ed i Romani, predavano al contrario nelle Campagne Albane (1). I clamori, e le lagnanze de'particolari poslidenti, impegnaron finalmente il Pubblico, a trattar della causa comune, e perciò s' inviaron quali nell'istesso tempo legati da ambe le parti per richiedere le prede, o la somma di quelle. Tullo, che già s'immaginava la risposta negativa del Dittatore Albano, comandó a suoi, che eseguissero a puntino i suol ordini. Questa opinò esser causa legittima di guerra, fenza violare le convenzioni della lega già flabilita da Romolo, fin da ottant'anni indietro. Gl' Albani trattaron la loro missione con maggior negligenza, e suron'accolti da Tullo con ogni forta di umanità, e di piacevolezza. I Romani intanto, ed aveano richieste le prede, ed aveano intimata la guerra a Clelio, che negava di restituirle nello spazio di trenta giorni, e n'aveano data parte al loro Signore. In tutto questo racconto, altro merito non abbiamo, che quello della traduzione. Tito Livio, è si ordinato, e si felice nella narrazione, che farebbe discapito a queste fatiche il non seguitarlo a parola, e quantunque sia ogn'uno persuaso, che i colloqui, e le parlate de'Duci, e de'pubblici rappresentanti , siano voli del suo selice ingegno , appoggiati a' fatti storici, ciò null' ostante, per la loro disposizione, dilettano sempre i leggitori.

", Riferirono adunque gl'ambasciadori a Tullo quanto aveano ", operato, ed allora il Rè dette licenza agl' Albani di parlare, e " di

liele nun tellur, Gracie major erat.
Vescrat Econder, plane sun ellig finarum,
Venerat Aichet, grajon nerque genu.
Diano questi due utet midittet maggior pi in Italia.
praven, a quanto fi dice in questo cap. (1) Dionif, lib.III. pag.62. cd. cit.

Sed Venerit mensem, grajo sermone notatum Anguror; a spumis, eli Dea dilla maris'. Nec tibi se mirum, erajo rem nomine dici,

della lingua di comercio dei primi tem-

" di esporre le cagioni della loro venuta. Questi, del resto igna-"ri, incominciarono a passare il tempo in iscuse, e complimenti "dicendo, che non avrebbero, essi mai parlato di cosa, che .. dispiacesse a Tullo, se il loro usfizio non li obbligasse; che ve-" nivano per richiedere le prede, e che se non fossero state re-" stituite, aveano ordine d'intimargli la guerra. A questa parlata, " rispose Tullo. Riferite al vostro Signore, che il Rè de'Romani, , chiama in testimonio della sua imprecazione tutti gli Dei, acciò " permettano di far sentire tutte le calamità di questa guerra, a " quello de'due popoli, che avrà disprezzati gl'ambasciadori man-" dati per richieder le rapine,.. Riportarono gl' Inviati questa. risposta in Alba, e si preparò da ambe le parti, con tutta l'attività una guerra, che il nostro Autore, chiama civile, per esser' inforta trà padri, e figli. L'evento di essa su però, meno deplorabile, ed il combattimento, meno fanguinoso per esfere stato rimesso a sole sei persone, dalla caduta delle quali venne in seguito la rovina d' Alba Longa, e incominciò a tracollare la libertà Latina.

# CAPO VIII.

Si schierano gl'eserciti, si viene ad abboccamento dai Duci, da quali si rimette l'esto della guerra ai fratelli Orazi, e Cariazi, e fiegue. il celebratissimo ler combattimento.

Dunate quanto più di forze si potè da ambe le potenze,
belliganti, gl'Albaini, per la primi, aperto il Templo di
rono nella pianura di Roma, lungi da essa circa cinque miglia, e
si fortificaton di fossa, che prese nome dal Duce, e che per alcuni scoli si chiamo Ciclia. I Romani sortirono anch' esti, e si
dispostro in ordine di battagalla, ma mentre si attendeva dai due
esferciti con impazienza, il giorno, e di il segno della pugna, ac-

(a) Virgillo, sempre efatto, nel rife- le Città dipendenti da ella si usava di rice; gli antichi costumi Latini ci sa fa- aprire il tempio di Giano, antichismo pere, che non solo in Alba, ma in tutte Rè del Lazio, in tempo di guerra.

Mos eras Hesperio in Latto, quem pretinus urber Albana colucre facrum, nunc maxima rerum

Rena colis , cam prima movent in prelia Marten . Eneid, VII, ver. 800.

cadde, che negl'allogiamenti Albani, Clelio fi trovò morto improvvisamente nella sua tenda, sorpreso d'apoplesia, o d'altro male fubitaneo, che perciò si dovette attendere, che s'eleggesse il nuovo Dittatore, e Capitano infieme. Fù creato adunque Mezzio Fuffezio uomo, al dir dello Storico d'Alicarnasso, inabile a trattar gl'affari, e quelli, particolarmente, di una guerra decifiva, onal'era quella , incoffante in pace , e sempre amatore di novità (1). Tullo, inianto reso più orgoglioso per la morte di Clelio, risoluto di vendicare un'ingiusta guerra, abbandonò gl'accampamenti, e s'incamminò per depredare il territorio d' Alba, e ridurla alla più grande inopia. Mezzio ne fu avvertito dal prefidio, e perciò conduste l'efercito più dappresso che potè al nemico, e fece sapere a Tullo, che pria di combattere avea premura di conferirgli alcune cose, che riguardavano l'utilità comune. Piacque a Tullo il progetto dell'abboccamento, e squadronati gl'eserciti, vennero nel mezzo a parlamento i Duci con alcuni pochi principali del Popolo, e qui l'Albano incominciò in questi termini.

"L'ingiprie, e le non restituite prede, e la causa di questa " guerra, io conosco benissimo essere provenute dal capriccio del , nostro Signore Cluilio, ne dubito o Tullo, che tu anche non " lo conosca; ma se si abbia a dire il vero, l'ambizion di regna-" re , incita i due popoli alle armi; ne io metto in forse d' aver " interpretato rettamente; questa fu la deliberazione di colui, che " intraprese la guerra; gl' Albani crearon me Duce, per seguitar-" la. Io però voglio o Tullo metterti in vista, e farti cosiderare " quanto la potenza Tofcana fia formidabile riguardo a noi, e ", massime riguardo a te; ti è maggiormente noto, quanto voi le ", fiate vicini, quanto la loro forza è grande in terra, e fu-, periore in mare. Rifletti, che allor, quando, darai il fegno " della pugna, questi due eserciti diverranno uno spettacolo, di " modo, che li stanchi, e gl'uccisi, i vincitori, e i vinti saranno " egualmente affaliti; che perciò, se i Dei ci assistano, mentre ", non fiamo contenti di una libertà certa , giuochiamo una " carta incerta di comando, o di fervitù . Troviamo adunque una " via con la quale si possa stabilire, che gl' uni comandino agl' " altri fenza grande strage, e senza molto spargimento di " fangue dell'uno, e l'altro popolo.

Non dispiacque al Rè de' Romani la proposta di Mezzio, quantunque la certa speranza della Vittoria, l'aveste reso più orgoglioso.

<sup>(1)</sup> Dionif. lib. III. p. 64. edit. cit. & fequent.

gliofo, e fiero del naturale. Mentre si trattava della maniera e fi cercava un mezzo opportuno per eseguire quanto s'era proget- Anni tato, li presentò una plausibile occasione somministrata quasi dal-di R. la fortuna. Si trovarono a caso trè gemelli in ambi gl'eserciti, quali, di età, e di forze eguali. Che questi fosser delle famiglio Orazia, e Curazia, è indubitato, ne vi è nell'antichità fatto più nobile, e più celebre di questo; pure in una cosa si chiara, scrive il nostro Livio, esfervi errore ne'nomi, e non esfer ben certo di qual popolo fosser gl'Orazi di quale i Curiazi. Gl'Autori, dic'egli, ce lo riferiscono nelle due diverse maniere, ma siccome ne trovo moltillimi, che chiamano gli Orazi Komani, il mio fentimento li fie- 84. gue in ciò volontieri.

Trattarono i Capitani con i Trigemini, acciò, combatteffero per la Patria, la cui sorte su rimessa nel loro valore. Niente si ricusò, e si convenne del tempo, e del luogo, ma pria di dar principio al particolar duello, si fece una triegua frà Romani, ed Albani , e fi stabilirono i patti , che a quel popolo , i cui Cittadini aveffero vinto , farebbe reflato il comando dell' altro. Tito Livio, che fin qui fedelmente abbiam feguitato, racconta, come M. Valerio Feciale Romano mediante la Religione, confagrò questa triegua, e ne riporta l'Orazione; dice di più, che gl' Albani fecero anch' essi lo stesso, che cantarono gl' Inni a ciò destinati, c per mezzo del lor Dittatore, e de lor Sacerdoti (b), compirono il giuramento, ma non ce n'espone il rito.

Dato fine alle sagre cerimonie, i Trigemini, preser le armi, fecondo le convenzioni, e pieni di coraggio, vennero al luogo della pugna. Erano circondati da due parti dagl' eserciti, cho sospeti trà speranza, e timore attendevano lo spettacolo. Si dette il fegno, ed i feroci giovani, fi avventarono l'un contro l'altro, spronati dal pubblico bene, e dal desio di gloria,

Subito che, nel primo incontro, s' udi il fragor dell'armi, e si vider lampeggiar le spade, agghiacciaron d'orrore gli spettatori, il cui spirito, e la cul voce veniva meno, per la con-

(b) Quelt' Inni, non fi componevano, fecondo richiedevano le occasioni, ma erano una certa formola di preghiera, accomodata a tutti i tempi , e folita a recitarli dai Sacerdoti più cospicui, cioè stri Rituali, e Cicerone ci sa sapere. dai Hamini . In appresso cresciuta in-Roma la superstizione crebbe anche il che recitavanti con somma esattezza.

numero dell' orazioni, ed eran diverse secondo la divertità de'Numi a quali saceafi ricorfo . Furono registrate ne' libri Sacerdotali, che erano una specie de'nonella fina Orazione de Harufp. Refpon. 4 tinua alternazione dei diversi affetti. Il combattimento su tragico, ma curioso, poichè si mantenne dubbio per lungo tempo, e ter-

minò con maraviglia.

Nel calor della zuffa, reftarono i trè Albani feriti, e due Romani caddero spiranti l'un sopra l'altro. Allora un'entusiasmo molto diverso ingombrò il petto degl'eserciti, e li mosse alle grida, quando il terzo Orazio, refiato a caso illeso, si valse di uno stratagemma, senza perdersi di coraggio. Considerava, che se avesse divisi i fratelli, con facilità, gl'avrebbe superati; finse perciò, una fuga, e quando s'avvide, che uno lo feguitava, in distanza dell'altro, si rivoltò con'impeto, e l'uccise. Accompagnaron quest' uccisione alti clamori; gl' Albani gridavano a' Curiazi, che accorressero in ajuto del fratello, i Romani incoraggivano l' Orazio. Il secondo Curiazio, finì come il primo, ed ecco. che restò eguale la pugna nel numero de' combattenti, ma non così nella speranza, e nelle forze. Il Romano intatto, e fiero per la vittoria, incontrò l'Albano languido per le ferite, e per il corfo, ed avvilito per la strage de'fratelli, ne questo su combattimento, secondo Livio, ma un sagrifizio, poichè tutto allegro, il primo, diffe: Confegnai due fratelli ai Mani, il terzo lo darò alla causa di questa guerra, onde il Romano comandi all' Albano, e in ciò dicendo, vibrò la spada nella gola di quello, che mal sosteneva le armi, e lo spogliò giacente. Questa è la celebre pugna dagl' Orazi, e Curiazi, e con quest' ordine viene narrata da due illustri Scrittori Romani Livio, e Floro, a quali ho stimato bene attenermi, e perchè frà essi convengono, e perchè como Romani, usar dovettero ogni diligenza in un satto si memorabile della loro storia. Ciò null'ostante, per non sembrar meno accurato in un passo dei più interessanti, delle memorie Albane, riporterò quì, anche l'esposizione d'un altro fambso scrittore (1), questa però ritiene del gusto romanzesco, e dissicilmente passa, senza soggiacere a qualche critica di pirronismo.

"Sequinio Albano, dic'egli, in un medefimo tempo, avea meritate due figlie, nate di un parto, una ad Orazio Romano, "I altra a Curiazio Albano . Divenute esse gravide, nel primo parto, fi sgravarono ambedue di tre figli machi gemel-"Ii . Questi eresciuti in est furon considerati idouei a pugnar per Jia Patria, e furon propoliji al Rè de' Romani . Convenero, e "giunti nel luogo del combattimento, pria s'abbracciarono, "e si

(1) Dionyf. fib. III. pag. 70. & fequ.

,, e si salutarono, all'uso de' fratelli, indi prese le armi si affron-.. tarono come nemici. Cadde per il primo il maggiore (c) de' " Romani ferito dal maggiore degl'Albani nel capo della cofcia " o sia nell'inguine. Il fratello dell'ucciso, s'avventò, allora, " contro l'uccifore, gli passò la gola, e lo stese; ed essendo in ,, quel frattempo flato affalito anch'effo dall'altro Albano, rice-" vette una ferita nel petto, che lo penetrò fino ai precordi, e ., cadde esangue. Pria però di cadere avea nell'azione gravemen-" te ferito il suo uccisore nella giuntura del ginocchio, si che " non potea tenersi in piedi, e mal si sostenea appoggiato allo ., scudo: tuttavia unito al fratello, striuse il Romano superstite, " il quale, allora, prese l'espediente della suga, e si sbrigò tanto , di quello, che lo seguitava, cui tagliò, con' un fendente, il " destro braccio, tanto dell'altro, che giacea langueute .

La critica, a cui possa soggiacer questo racconto è manifesta, ma il fatto merita la credenza comune, fenza filosofare sul rapporto, che possa aver con quella pugna, seguita in Grecia trà Spartani, ed Argivi raccontata da Erodoto, nella quale di trecento foldati per nazione, restarono in vita Alcinore, e Cronio, Argi-

vi, ed il folo Atriade Spartano.

Fù ricevuto con fomma allegrezza da Romani l' Orazio, indi con animo disegnale, furon accompagnati alle Tombe i cadaveri degl'estinti. I lor sepoleri v dice Livio, rimangono in quel luogo. ove cadde ciascuno di essi; i due de Romani in un sito più vicino ad Alba, ed i trè degl' Albani più verso Roma, situati in distanza (d) come accadde il combattimento non più lungi da ella di cinque miglia, cioè presso le fosse Clelie, oggi Cafale Rotondo. E ciò sia detto, tanto per individuare i monumenti di que famosi giovani, quanto per rigettare un'erronea conghiettura, nata ne secoli infelici, ful monumento di Pompeo il Grande, del quale fi parlerà a fuo luogo.

CAPO

gnatum eff .

(d) Liv. lib. I. 6. 25. Sepulera entant .

<sup>(</sup>c) Non saprei dire, chi intenda per quo quisque loco estidit; duo Romana uno maggiore, quante volte eran gemelli. loco propius Albam, trio Albana, Ro-Not intendiamo per primogenito quello, mam verfut, fed diflantia locit ut O puche ofcì l'ultimo dall'alvo materno .

# CAPOIX.

Si convoca dai vinti il terzo Concilio Ferentino, e sifottomettono agli ordini del Rè de Romani. Mezzio ribelle occulto manca di sede, ed espia con la morte la sua prodizione.

Opo che gl'Albani ebber adempito agl'offici di pietà, e di religione, e dopo che i patriotici spiriti si surono alquanto rafferenati dalla comune triffezza, Mezzio riconobbe Tullo per suo Signore, e si ritiraron gl'eserciti. Si tenne perciò in Alba, il terzo Concilio di Ferentina, nel quale si rinuovò l'alleanza a patti, che Mezzio tenesse in arme la giovental Albana, a disposizione di Tullo, e particolarmente, per quando avelle intimata la guerra a Vejenti. Queste convenzioni in realtà, altro non furon, che leggi imposte ad Alba dal Rè de' Romani, ed un certo argomento della di lei foggezione al medefimo, dopo ottantacinon' anni in circa di Democrazia. La libertà, che cercarono i fuoi Cittadini, altro non fu, che l'ombra, o per meglio dire il nome di libertà, fimile a quella, che ritrovò l'Inghilterra, forto la condotta di Oliviero Cromwel nel fecolo decimofertimo. La concessione della potestà effrenata ad un sol Cittadino, nondovea, dopo qualche tempo, altro partorir, che un Tiranno, ed una doppia servitù, sia per la subordinazione assoluta, che esigeva il Dittatore da tutti gl'ordini Cittadineschi, sia per gl'impegni, che si contraevano con altre potenze, per il capriccio di quello, come offervammo accader nella Dittatura di Cluilio. Sin a tanto che Mario, e Silla, ne' tempi posteriori, non giunsero al supremo potere, il Senato Romano, non conoscea corruttela di Leggi, ed il Popolo, non sapea che si fosse guerra Civile, servitù, e proferizione. Ma ritorniamo onde partimmo.

Tullo, si mite in punto di vendicar l'infedeltà de l'idenati, el affironto futto a fuoi Ambafciadori, quando furono a l'idene, per domandar la causa della loro ribellione. Si discorreva intanto in Alba, del fatale avvenimento, e generalmente si condannava, nche la fortuna pubblica, fosse stata rimessa alla forte, ed al valore di trè fosi fossati. Il talento volubile di Mezzio, si distolie facilmente, ed egli come colui, che sdegnava di ritenere un comando subordinato, fantaflicava, già, la maniera di suottere il gio-go recente impostogli da'Romani. Ma poichè temeva, che le sue forze, non corrispondessero all'ardimento, sece intendere à l'ide-

nati

nati nemici sfacciati de' Romani, ed à Vejenti collegati de' primi, che egli si sarebbe loro unito, e gl'avrebbe soccorsi nella guerra, e d'amicizia intanto negl'animi de' suoi la prodizione, sotto colore d'amicizia.

Correva già il second' anno dal combattimento degl'Orazi, e Curiazi, ed a Tullo, in ciò, che riguardava la spedizione contro i Fidenati, altro non mancava, che ordinare la marcia all'esercito, per assalire la Città ribelle. Mandò perciò ad Alba per avvifar Mezzio che adempisse alle convenzioni, e che venisse con tutte le forze in suo soccorso. Giunti colà, dove l' Aniene imbocca nel Tevere, ordinò Tullo le sue truppe, e vi pose l'accampamento. Ecco la disposizione di esse descrittaci da Livio. L'eserclto de' Vejenti, che avea già passato il Tevere, tenne nel combattimento il corno destro, ed il sinistro, più verso i monti, era occupato da' Fidenati. Tullo diresse i suoi contro de' primi, e gl' Albani contro i secondi, e li ordinò alle radici del Monte. Mezzio, che li comandava, mancava dl fede, e di coraggio, non ardiva di far fronte, ne di partirfi apertamente, e perciò se ne fall infenfibilmente ful colle, e quì spiegò à suoi l'ordine della. congiura. S'avvidero i Romani del tradimento, ed un cavalliere, spronato il cavallo, portò l'avviso al Rè, il quale, da nomo politico, ed intrepido, riprese ad alta voce il Cavalliere, onde sentissero, anche, i Nemici; gl'ordinò di ritornare alla sua legione, e diffe, che fe gl' Albani, erano ful monte, ciò fi facea, per fuo configlio, acciò, nel calor della zusta fossero i Fidenati attaccati alle fpalle (1) .

Si combatteva intanto, e Mezzio non faceva altro, che offevvare dove inclinafel a vitoria, polich è l'ordine, che avea dato a fuoi, era di porgere ajuto ai vincitori. I Fideuati, che aveano intefio il parlar di Tullo, incomincianono a fospettare d'effer traditi dall'Albano, ed il timore lot s'accrefevva maggiormente, pet vederlo in ordinanza, ma fenza operare. I Romani, al contrario, perfeo chraggio gli incalzavano con maggior' attività, ed elli per il timore di reflar circondati, incominciarono ad labbandonar il potti, e fuggire; lo fieffo fecero i Vejenti, che nel combattimento, e nella fuga, parte perinon col ferro, parte s'anne-

garono nel tragittar del fiume.

Il Dittatore Albano, allora, fece calar l'esercito nel cam-H po,

<sup>(1)</sup> Val. Max. lib. VII. cap. 4. de Stratag.

po, e perfeguitando, anch'eflo i fuggiirvi, pofe termine alla vitoria. Si conduffe poi negl'alloggiament de' Romani, per rallegrarti con Tullo del felice fucceso; ma quello, dissimulando il tradicione. I accosso bengamente, e lo ringrazio della fiua amicizia. Aggiunge lo Scrittore d'Alicarnasso, che, per assicurato maggiormente gli richiese i nomi di que' suoi foldati, che fi erano mostrati più valorosi nell'incatare il nemico, per poi premiarti, e che, notte tempo, si portasse in Roma per riferire al Senato in neat frode. Esto stil, che ordino ad un sia Legione, delle-più scelle, di star fegretamente armata, ed attenta ad ogni suo como; comando di poi, che s'unifiero i Romani agl' Albani, per compiere nel giorno seguente il Sagrifazio Lustrate. Illus così al Dittatore d'Abla, e quando obbe disposte tutte le cose, giusta il suo meditato, chiamò gl' eferciti distrmati alla conclone. Gl' Albani mi mossi dalla curiosti di giente, ciò, che il Rè dieses s'avvi-

cinarono, e secondo gl'ordini restaron circondati.

Il Rè incominciò, allora, a dire a fuoi Romani, che doveano ben ringraziar gli Dei, in quest' occasione, più che inqualunque altra guerra paffata, imperocchè in questa, non si combattè folamente, col nemico dichiarato a fronte, ma con l'occulta perfidia degl' amici, mentre, non era ftato fuo comando, che gl' Albani abbandonassero i posti, e salissero sul monte. Scusò ingegnosamente gl' Albani, con dire, che avevano essi adempito all'uffizio di buoni foldati, quando feguirono il loro Duce, es fogglunse, che il solo Mezzio, era stato capace di macchinar tanta scelleragine, e di violar le sante leggi d'amicizia. I Centurioni, intanto, ad un cenno del Rè lo attorniarono, e Tullo feguitò la sua allocuzione, dicendo, che giudicava, essere utilità comune, di tradurre tutto il popolo d'Alba in Roma, e che avea in animo, di queste due Città, formarne una sola, e di dichiarare i plebei, Cittadini Romanl, e Senatori i principali. A quefli detti, scrive Livio, che la gioventù Albana, mussitando, disconveniva frà se, e che fremeva terribilmente, ma essendo inerme, circondata d'armati, su obbligata a tacersi. Rivolse di poi Tullo il suo discorso a Mezzio, e gli disse, che siccome non avea faputo imparar vivendo a confervar la fede, avrebbe infegnato morendo all'uman genere, a tener per fagrofante quelle convenzioni, ch'esso avea violate, e che perciò, poiche su il suo animo irresoluto, e quasi diviso nella scelta, di favorir l'armata, o de' Fidenati, o de' Romani, così ad esempio dell' incostanza, sa-

poc-

rebbe parimenti il suo corpo, stato squarciato (a). Erano all'ordine due quadrighe; a queste, su legato il traditore, e dato il corso à Cavalli, in moto contrario, mort diviso in due. Coloro, che guidavano, voltaron gl'occhi, per non veder sì fiero spettacolo, e questo a il primo, e l'ultimo supplizio inumano, che fosse dato da Romani a nemici, giusta il sentimento del lodato scrittore. Quest'adulazione però ch'esso sece ai medesimi, ci conduce, a ridurre a problema, se la pena, sia stata maggiore del delitto, e se il tradimento sia stato più favorito dal Duce Romano, o dall' Albano. Noi scevri di passione, non esitiamo d'incolpare il Romano di maggior fraudolenza, ful riflesso, che il delitto di un folo, non permetteva, che s'estendesse il gastigo ad un popolo intero, e qui riconosciamo un pretesto, degno della fierezza di Tullo, per coonestare l'ambizione d'ampliare il suo dominio, che fu la causa potissima di questa guerra.

### CAPO

Distruzione totale d'Alba-Longa, e traduzione del suo popolo in Roma.

Entre si operavano tai cose alle sponde del Tevere, si attendeva con impazienza in Alba il ritorno dell' eser- Anni cito, e le novelle dell'esito della guerra; quando su del M. offervato da' fuoi cittadini venire, alla lor volta, alcune truppe di cavallieri, e fanti. Portavano però queste un'augurio assal più 86. funesto di quello, che eglino immaginatiero; imperocchè erano avanti esse composte di soli Romani, che marciavano sotto la condotta G.C. di quel Marco Orazio vincitore de' Curiazi, ed aveano ordine 667. inviolabile da Tullo, che le spediva, di evacuar la Città di Popolo, e di robe, indi diftruggerla, e consegnarla alle fiamme. Se io quì m'accingessi a voltare nel nostro idioma la descrizione,

che Livio fa della di lei caduta, oltre che riterrebbe del gusto (a) Virg. lib. VIII. v. 642. Haud procul inde elta Metium in diverfa quadrige Diffulerant , (at tu diffis Albane maneres)

Raptabatque viri mendacis vifcera Tullus Per Sylvam , & fparf rorabant fanguine vepres. Ovid. I. Trift. eleg. 3. Sie dolnit Metine tune, cum in contraria verfut

Ditores babuit preditionis eques. Valer. Max, I, VII. cap. 4, 5, 1, Livius. Dionyf, Luc, Flor. alique .

poetico, rimarrebbe defraudata in parte di quello spirito, che le

comunicò l'illustre Autore.

Giunto il distaccamento vicino alle mura, scrive Dionisio, che fu salutato come amico, e gli surono aperte le porte; ma comunque si entrasse, è certo, che Alba non si trovava in grado di fare opposizione. Entrarono adunque i Romani, e palesaron gl' ordini del Rè. Quali fossero le strida, la consusione, i clamori, e la disperazione di quell'infelice popolo ad un colpo quanto inopinato, altrettanto grave per non effervi chi lo foccorresse, ogn' uno può immaginarlo. Se è lecito servirsi di grandi esempj in cose piccole, la presa di Gerosolima, descrittaci da-Geremia ne' Libri Santl, può servirci di specchio per tutte l'altre Città, che incorfero tali disgrazie. Agl' Albani però su data la libertà di condur seco loro tuttociò, che volessero, ma in simile angustia perdettero anch' essi l'uso della ragione. La voce de' cavallieri gl'obbligava a partire, e l'armi de' guaftatori li privavano delle abitazioni paterne. Si disposero finalmente in ordine i rispettabili prigionieri (mi servo dell'espressione di Floro) e da si lungo tempo avvezzi al comando, si posero alla volta di Roma accompagnati dai figli, dalle mogli, e da quanto di più caro poteron seco portare, e con singulti, e gemiti si distaccarono dalla Patria,, che dopo aver dominato a tutto il paese Latino per lo spazio di cinque secoli interi, su adequata al suolo in breve spazio di tempo.

Il nostro Livio in questo Capitolo, che è il duodecimo del libro primo, disconviene da Dionisio circa la durata del Regno Albano. Egli computa foli quattro fecoli, ed il Greco Scrittore afferifce, che Alba-Longa stesse in piedi cinquecent'anni, toltine tredici (a), vale a dire quattrocento ottantasette. Il nostro computo disconviene dall'uno, e dall'altro, dimostra però a chi vorrà darfi la pena di esaminarlo, che Alba esistette per cinquecento, e nove anni, ne eccederebbe il calcolo di Dionisio di venti-

tis , Retiffet , coque temporis fpatto , po. puit fraquentia, apibufque, & cattra fepidorum latinorum mater , & gentis , to- pag. 78. to to temport, principit, a novifima fna

(a) Alba quam olim Afcanins en Anca Colonia folo aquata eff; Nuue quoque, Anchife file , & Crenfe Priamt file. deferta jacet , quippe regnante Rome Tulprognatus condiderat , cum per quingentes la Hofflite , queulem videbatur cum fua poll adificationem anues, tresdecim demp- Colonia contendere de principatu, fola aquato cli a Romanis , Clocfque eins , Orbs Roma , dellrufta matrice , intra fua malicitate multum aufla effet , triginte op- nia recepit . . , Dionyf, Halicarn, lib. III. ventidue anni, fe vi avesse egli compreso il tempo della Tirannide del Tutore di Enea Silvio.

Eccoci a considerar la Capitale del Lazio, come un'argomento tragico, ed a comprendere la di el cimiologia qual afra intefa da Tofcani, ciole mucchio di faß (b). Nella di lei rovina, che fi comune alle fabbriche tanto private, quanto pubbliche, non vi si debbono comprendere nè i Templi degli Dei, nè i Sepoicri dei Defunti, che per ordine dello flesso se furono cientati (1). Tullo intanto trionfo degl' Albani (c), ed ordinò, chetutte le cole più rate fossico trasporate in Roma, fra le quali, per sintafiicar con Procopio (a), vi siu anche la Nave, con la quale Enea venne in Italia. Era essa fasta confervata prima in Lavinio, indi in Alba, d'onde su portata in Roma, ove ci afferma il lodato Autore d'averia vedata, al sito tempo, incorrotta, e sana, lunga centovenì piedi, e larga venticinque, e corredata di un'ordine di remi.

Il Popolo dedotto era sì numerofo, che Livio dice effersi duplicato il numero de Cittadini Romani, aggiunto a Roma il Monte Celio, che, fino agl'ultimi tempi dell' Impero, riteane il nome di Manfoni Albane, e d'effersi accrefeiuta la Curia di Senatori, che furon tutti di quelle famiglie, da noi riportate al Capitolo fecondo. Volle anche il Rè Tullo con quest'occasione augumentare la militiza, e la moltipico di dicci compagnie di Albani a cavallo, v'aggiunie nuove Legioni, e refe più numerosi e veterane, e ciò fia detto, per dare un'idea, della popolazione d'Alba-Longa, e della moltitudine della fua gioventù capace di potrat le armi.

Accresciute in tal guisa le forze Romane, Tullo intimo la guerra a' Sabini, e ne riportò una piena vittoria. Ritornato in Roma, gli venne un'avviso, che nel Monte Albano avea piovo-

(b) Albo nos ell nomes lainem, O
D. Hierasynes val I figilitare attrenue,
pission (complete caine von ell, si hl
nomitilis, O
E bal attrenu l'aplain
L'obe og varchels E Ernfel dischess,
Alchem, O for finespen Albem. Bardo,
pp. 4,47. edit. Autorp. an. 15,21. Bardo
voc Albe. Quelta fipigazione, può giòtre alla lectanesa di Giorgio Bocamno, da noi riportata si cup. 2. cioò,
te Albe fignifichi, gevalanteue, blas-

co , che alto , e di fatti ogni monte di faffi è alto .

(1) Liv. lib. I. Strab. lib. V. (1) Afficura Onofrio Panvinio, che ne' fafti Capitolini, fà incifa la memoria... in tal maniera.

TVLLVS HOSTILIVS HOSTI

F. HOSTIN.

ANNO XXCV REX TERTIVS

DE ALBANEIS.

(2) lib, IV, de Belle Gothice.

Anni che furon perciò mandate alcune persone d'integrità dal Rè, di R. ro per un prodigio. Sembrò anche di aver intesa una voce nel

bosco, che era sulla cima del Monte, la quale comandava agli Albani di far le cose sagre secondo il rito della Patria (1). Qui Livio riflette, che intanto s'intese quella voce, in quanto gl'Albani, o fi eran dimenticati degli Dei, subito che li lasciarono colla Patria, o adirati per la fortuna contraria, disprezzavano il loro culto, o perchè si erano attaccati al rito de' Romani, il quale non era più conforme a quello degl'Albani, dopo la riforma di Numa. Avrebbe però egli potuto aggiungerne bene un'altra, fra tante cause, quale forse avrà taciuta per non sembrar meno religioso. Que' Sacerdoti, che restarono nelle rovine d' Alba con le loro famiglie alla custodia de'templi, affinchè non venissero quelli abbandonati, ed affinchè il sito, e gl'avanzi della città diffrutta, fi mantenessero sempre in riputazione, per loro vantaggio, onde con la frequenza delle persone, che v'accorrevano alla visita de' Santuari, venisse in parte riedificata, fecero sentir quelle voci, dopo la pioggia de' fassi, svelti dal monte da quel fermento volcanico, di cui era ammassato, e di cui a bastanza parlammo, nella nostra dissertazione preliminare. Le loro intenzioni nonandetter, di fatto, lungi dall'essere eseguite. I Romani, che in ordine al culto divino, fit la più cieca nazione dell'universo, a persuasione degl' Aruspici, pubblicamente decretarono, per sì fatto prodigio, il sagrifizio Novendiale. Oltre la frequenza de' Romani, concorrevano parimenti a' Templi d' Alba tutti i Latini, che fortemente fi rammaricavano di una tal distruzione, e meditavano contro Roma guerra, e rovina. Si aggiungeva a tutto onesto il comodo, che prestavano ai devoti, i Fabi abitatori di un piccolo Castello di questo nome attaccato al Monte, dalla parte fettentrionale, popolo antichissimo del Lazio, ed oriundo da Ercole (2), che gli dette principio, quando in una cava di questo luogo, ebbe comercio con la fanciulla Fabia. Il P.Volpi lib.XII. disserta a Jungo dell'etimologia di quest'oppido, d'onde sortì la tribù Fabia ruffica Romana. Il luco di Ferentina chiamato anche Castello di Ferentina richiamava per gl'affari di politica tutti i Legati delle Città Latine, e l'amenità del fito, e la curiofità, ed il piacere, che gl'uomini prendono nel rammentare, e riconoscer le cose antiche

(t) Lib. I. 9. 31.

(a) Plin, lib. III. cap. s.

che nei ruderi, e ne'monumenti fecero sì, che venisse abitato tutto quel fito a guifa di villa, e di luogo di diporto, e di delizia.

di R.

#### CAPO XI.

#### Rifleshoni sulla decadenza del Lazio.

N vista della distruzione di Alba-Longa, nudrivano i Latini un odio implacabile, contro de' Romani, e pensavano di vendicarfene. S'inasprirono gl'animi loro, per una nuova arroganza di Tullo, maggiormente, che orgogliofo, e ficuro de' maggiori progressi, per aversi tolta d'innanti, una Città, tanto potente, quanto finitima, mandò alcuni Legati, a quafi tutte le 101. Città del Lazio, per chiamarle all'obbedienza. Correva il decimo quarto anno dalla caduta d'Alba, quando egli pretese il diritto, d'impor leggi a tutti i popoli di quella foggetti, fondato fulla ragione, che ad esso si conveniva, come a quello, che aveva affoggettata la capitale. Una tal ambasceria, agitò sortemente i Latini, ma la ricevettero, come fi dovea, poichè, e non rispofero agl'inviati e si accinsero a valersi di tutte quelle ragioni, che

assistevano la loro libertà.

Intimaron perciò il terzo Concilio di Ferentina, in cui si decretò, non doversi obbedire a Romani, e per mantenersi in libertà, furon creati due Imperatori, che trattassero gl'affari della Repubblica, e che avessero la plenaria potestà, di far la pace, o la guerra (1). Essi furono Anco Publicio da Cora, co Spurio Vecilio da Lavinio. Tullo, che si credeva osfeso, per il trattamento, fatto a suoi Ambasciadori, si mise in punto di fargli la guerra, e l'avrebbe intrapresa, se la ribellione de Sabini, non l'avesse distolto, e non gl'avesse fatto prendere il partito di stabilire una triegua, per un certo tempo determinato. Non andette però molto a lungo, poichè nella morte di Tullo, avendo i Latini devastati i Campi de'Romani, e fatto ogni sforzo, per trattener il corfo de' loro progressi furono provocati dal Succesfore Anco Marcio. Questa guerra fù così ostinata, che durò sino 115. al Regno di Tarquinio Prisco, dal quale surono atterriti per l'espugnazione di diverse Città, e Castelli, ad essi soggetti, nel numero de'quali, fi compresero buona parte di que', che furono edificati, o dati ad abitare agl' Albani da Latino Silvio loro Sovrano.

Considerando allora, la Nazione emula delle glorie Romane come

(1) Dionyf, lib, III. pag. 79. ed. cit,

come veniva diminuendosi il suo dominio, si per la perdita delle Anni Città, che per l'uccifion delle genti, e per l'incoltivazione delle di R. Campagne, e per tutte l'altre funesse conseguenze di una lunga guerra, già disperava della sua libertà, e perciò si ridusse a convocare un'altra Dieta nel Luco di Ferentina. Si trattò quivi della maniera, che tener si dovea in si critica circostanza; conoscevano i Latini l'impotenza, di poter più refistere all'armi nemiche, ma stimavano cosa disonorevole di domandar la pace; su risoluto adunque, di mandare un pubblico rappresentante di ciascun paesco agl' Etruschi, ed à Sabini, acciò in nome di tutto il Lazio, gl' inducessero ad una lega contro de'Romani. Le Città, che vi concorfero furono la maggior parte Toscane, Chiusi, Arezzo, Volterra, Rufella, e Vetulenia, entrarono nel maggior impegno (1), ciò null'oftante, anche in quest'occasione, la sorte dell'armi, si dichiarò per li Romani, ed allora i Latini, che conoscevano, 175. per esperienza, l'umanità di Tarquinio, per timore d'incorrere in maggiori calamità, si arresero volontari.

speranze de Latini, incominciavano a risorgere: questo però delufe la loro contumacia, con una maniera totalmente nuova, cioè con lo spirito della Religione. Quelli, acciò si dimenticassero dei templi d'Alba, dei loro Riti, e delle Adunanze, ed acciò si assuefacessero con maniera piacevole alla servitù, ed apportassero maggior vantaggio con la frequenza loro alla sua Roma, li persuase di edificare un Tempio a Diana sul Monte Aventino, a similitudine di quello d'Efeso (2). Con sagace avvedimento, strinse amicizia con i Primati della nazione, e convenne con. ess, che si dovesse fabbricare, a spese pubbliche, che vi si sta-184. billrebbe un mercato, ed alcune Feste comuni. Si tenne a quest' effetto il festo Concilio Ferentino, dove all'apparenza il progetto parve planfibile, e fi decretò perciò, che fi raccogliesse da paefe, in paese, quanta moneta più si poteva, per la costruzione di esso. Si stabilirono i patti, e terminata la fabbrica, si piantò nel Tempio una colonna di bronzo, in cui v'erano intagliati, in lettere greche, carattere allora di comercio presso i Latini, e i decreti

del Concilio accennato, e le convenzioni dell'alleanza, ed il rito, con cui, celebrar si doveano le Feste sudette. Esisteva questa Co-Ionna, à tempi di Dionisio (3), che c'assicura d'aver riconosciuti

Ucciso Tarquinio Prisco, gli successe Servio Tullio, e le

Confer-

<sup>(1)</sup> Id. ibid. pag. 85.

i caratteri per antichissimi. (2) Liv. lib. 1.5.45.

<sup>(3)</sup> Lib. IV. p. 103. edit, cit.

Confessarono così, senza avvedersene i Latini, la loro soggezione, e cedettero tacitamente a Roma quel primato, per cui Anni tante volte avean prese le armi. Morto in Roma Servio Tullio, 319. ed assunto Lucio Tarquinio al Regno, perdettero quasi del tutto la loro libertà, imperciocchè quello, per operar francamente, secondo gli dettava il suo spirito superbo, e tirannico, procurò la pace con le potenze finitime, e fece alleanza particolarmente con effi, e perchè questa avesse un più saldo vincolo, maritò la sua figlia, ad Ottavio Mamilio Tufculano, discendente dagli Ottavi di Velletri, per il cui maritaggio, contrasse assinità, ed amicizia con altri Magnati Latini, da' quali incominciò ad efigere un certo rispetto, che potea chamarsi subordinazione. Stante quest'armonia, fi fece lecito il dispotico Principe d'intimare una Dieta al Luco di Ferentina, in un giorno da se determinato, sotto il 221. pretesto di dover trattare, di alcune cose riguardanti l'utilità comune . Venne il giorno assegnato, e tutti quei ch'eran soliti, si riunirono, ne altri s'attendea che Tarquinio. Questo su il settimo Concilio Ferentino, fatale per l'indipendenza Latina. Già declinava il giorno, quando per l'impazienza di più attendere (1). Turno Erdonio Aricino, incominciò a lagnarsi di Tarquinio conl'assemblea dicendo, che non s'ingannava il Volgo, a chiamarlo Superbo, mentre, che era una tamerità, di prender a giuoco, in tal guifa, il Popolo Latino, e di aver chiamati dalle loro Città, tanti rispettabili Cittadini, per poi deluderli; che questo era un tentar la sofferenza, e sece intendere ai convocati, che se avesfero sofferto di farsi imporre il giogo, non l'avrebbero mai più fcoffo; aggiunfe, ch'effi eran liberi, che non doveano riconofcer per nulla Tarquinio, e che essendo mancato quello, che li avea convocati, potevano anch' elli ritornariene alle rispettive case. Questa forte parlata di Turno, ci persuade del suo spirito intollerante, e patriotico, della repugnanza, che avea, d'obbedire a

Tarquinio, e di qualche odio privato, anche contro Mamilio. Venne in questo mentre il Rè, e di fousò di giunger cost tardi, ma Turno, si dice, che con orgogilo feguitafle a parlare. Quest'importuno ardire, cagiono la morte all' Articno, Sece, che i Configlieri s' imbrattaffero del Cangue civico, e che si funestatif l'Affemblea. Tarquinio non pote fosfirire un pubblico affronto, e meditava perciò la maniera di togliersi si potente avversario, non notendo perderlo apertamente fenza violenza. Lo accusò af-

fente.

(1) Liv.I. 50, & fequ. Dionif.IV. p. 111. & fequ.

Demontry Ecology

sente, di averlo insidiato alla vita, e di ritenere in sua casa, una quantità d'armi, e di persone armate, a tal' effetto, e ad intenzione di trucidare tutti i principali del Lazio, per poi divenir egli l'affoluto Signore. Questa pera calunnia autorizzata dalla perfona reale, bastò per insospettire i convocati, e maggiormente il fospetto s' accrebbe, per la deposizione di un servo di Turno corrotto.

Si mandò, adunque, per imprigionarlo, ed i servi sedeli, tentarono di difendere il loro Signore coll'armi alla mano. Quando ciò videro le guardie, fecero impeto, incatenarono Turno, ne ti bilanciò di vantaggio la di lui caufa, ma adunato nuovamente il Concilio con tumulto, e con fretta fu dichiarato reo capitale, e su precipitato nel sonte dell'acqua Ferentina, sottoposto al graticcio (a). Nel giorno seguente, si convocò, di bel nuovo, la-Dieta, dove Tarquinio vedendosi libero da un forte spirito di contradizione a suoi voleri, e nemico di servitù, tenne un orgogliosa parlata, che quantunque esso potesse servirsi del diritto antico, cioè di comandare, essendo essi discesi tutti da Alba-Longa, che fin dal tempo di Tullo fu affoggettata alle Romane disposizioni, pure volea trattar come amico, e li esortava, a rinuovar secolui le pallate alleanze, a patti, e condizioni, ch' ello stimava più vantaggiofi. I primati del Lazio, parte ad intuito della parentelacontratta col Rè, parte, che conosceva forse la mano, che vibrò il colpo contro il misero Turno, per il timore, applaudirono alla parlata di Tarquinio, e condescesero a suoi voleri, onde conclusero, che la gioventù Latina, si portasse armata, in ungiorno destinato, al Luco di Ferentina, dove adunata, giusta l'editto, senza Capitani, senza ordinanza, e senza vessilli, avrebbe penduto dalle regie determinazioni. Giunto il giorno, fu dal Rè distribuita tutta in manipoli, composti di Romani, e Latini, e la commise a suoi Centurioni, com'ei diceva, per difesa comune. Con questa dolcezza, giunse l'astuto Rè, a privare i Latini delle proprie forze, che non avendo più modo di resistere, dovet-

(a) Dejettus ad caput aque ferentine crate superne imposita . Dice Livio , Riconofciamo quetto capo d'acqua, per il moderno Fantanile di Marino, luogo ben acconcio per precipitar le persone, e per offervò negl'orti Colonna, presso Marizio, ufato dagl'antichi, e particolarmen. RIVOM AQVAE ALBANAE.

te de Cartaginefi . v. Plaut. Pan. 5. 2. 65. & Tacit. de mor. German. Quest' acqua. chiamavali anche Albana, poiche prende origine dal Lago Albano, ed Olftenio, fottoporle al graticelo, genere di suppli- no, un marmo con l'inscrizione . AD tero riconoscere per loro Sovrano il Rè de'Romani. Queste furono, se non erro le cause della decadenza di quel popolo, quanto antico nella liberti, tanto rispettabile, e strenos je altre, che vi si aggiunfero dopo l'espulsion de Tarquioj, e dopo il terzo secolo di Roma, contribuitono alla di lui tovina, ed alla doppia servitut, come si offerverà in appresso, quando per seguitar la storia de'luoghi Albani, e la ferie de'Concili Ferentini, faremo in obbligo di leggermente toccati.

# CAPOXII.

Dell'edificazione del Tempio a Giove Laziale ful Monte Albano, ed instituzione delle Feste Latine.

ER seguitare l'ordine del nostro instituto, conduciamoci a confiderar le cause dell'edificazione del Tempio di Giove Laziale ful Monte Albano. Mentre l'ultimo Rè de'Romani aftutamente maneggiava di farfi riconoscere, qual Sovrano dai Latini presero, probabilmente, questa favorevole occasione i Sacerdoti dei Templi d' Alba, i Custodi del Luco Ferentino, e quei, che avean incominciato a riedificar fulle rovine, di far sovvenire ai primati del popolo Latino, la soggezione a Romani di sagrificar sul Monte Aventino, la loro antica libertà, e la voce udita dal Cielo, che comandava di far le cerimonie Sagre al rito Abano. Quelli, per tali ragioni, perfuati del voler degli Dei, pregarono forse Tarquinio, che gli permettesse, di trasserir nel Monte Albano quella festa già instituita da Servio Tullo sull' Aventino. Il Rè, che non voleva per qualunque evento, difturbarsi il popolo Latino, non esitò per accordarlo, ed ordinò, che s'ergesse un magnifico Tempio a Giove sul monte accennato, chiamato a di nostri Monte Cave, quasi Monte delle cave, per li scavi, che vi sono stati posteriormente fatti. Dionisio (1) la pensa diversamente, cioè, che dopo aver Tarquinio, cercata l'amicizia degl' Emici, e de' Volíci con aver' aggregati alla Citiadinanza Romana gl'Ottavj di Velletri (2) flabilific questo tempio, per facrario della fede comune, onde si mantenessero eternamente in pace co' Romani, e Latini. Altri altro dicono, v'ha chi penía, che fosse edificato dai Pelasgi, chi dai Siciliani, e chi finalmente dallo stesso Ascanio, in onore del Padre, o di Latino come si ľз diffe

20

n-

b,

tā-

16

иí

à

'n

8

:0

b

ď.

ģ

<sup>(1)</sup> Lib. IV. p. 112.ed. cit.

<sup>(1)</sup> Sveton, in Oflav, cap. 1.

== diffe al cap. II. Ma queste son fantasme di niun peso. E'certo, Annt che il Tempio fu eretto grandiosamente, e con dispendio immendi R. so per ordine di Tarquinio nell'anno CCXXII di Roma, in cui vi si adunava una dieta di quarantafette deputati, che componevano la focietà Latina, la quale fu sempre la miglior parte della forzade' Romani, e che contribul più che il resto dell' Italia alla conquista dell'universo. Chi poi volesse dalle poche sustruzioni, che di esso son rimaste in piedi al presente, formarne alcun disegno probabile, dubiterebbe, se vi fosse anticamente un Ostello, non

un che famoso Tempio.

Il Talento delle nazioni barbare di rovinar le cose più maguifiche, e più belle d'Italia, lo spirito di una mal'intesa Religione d'alcuni Cristiani de'secoli passati, di abbatter per zelo tuttociò che era dedicato à falsi numi, l'ignoranza del mezzo evo, l'edace dente del tempo, ed il comodo, che han trovato i recenziori di fabbricar con le rovine antiche, fono state le cause fifiche della desolazione di questo celebre Santuario del Paganefimo. Nè però veniamo ingannati da quegl'antichi Scrittori, che di esso ci parlano con rispetto, e con sorpresa grande; imperocchè fù costrutto, a guisa di Fortezza, di pietre vulcaniche enormi, groffe trè palmi in circa, una delle quali lunga palmi quattro, se pure appartiene ai sassi della prima costruzione, porta incisa la parola FVLGVR attributo di Giove. Questo gusto di edificar Tempi, fu adottato dagl'antichi per difesa dei ricchissimi doni che fi presentavano in voto alle Deità, dell'Erario pubblico, ovver degl' orfani, e delle vedove, come ancor della Zecca.

Avea il suo prospetto al mezzogiorno, e riguardava il Lazio. Ci è affatto ignoto di qual'architettura esso fosse. I PP. Trinitari nel secolo nostro ci tolsero anche l'argomento di poterne congetturare, quando rovinaron da questa parte un grand'arco, che formava in parte l'atrio, per servirsi delle sue pietre, ed ora altro non vi fi offerva, che un muraglione, che fembra, aver avute ne'lati due torri, forse corrispondenti all'opposte, e che ci può afficurare del quadrato efferiore, il quale era della lunghezza di palmi trecentoventi, e della larghezza di centofessanta in circa. Del resto, è totalmente impossibile, il rintracciarne la figura interna; non v'ha però dubbio, che fosse della maniera. più ricca, e più magnifica, secondo portava il gusto de'secoli, e che nel tempo in cui, la Romana Republica era in fiore, giungesse all'apice di sua nobiltà. Le statue comminute, le grosse colonne lonne infrante, di marmo bianco, e di giallo antico, i capitelli, le basi, gl'architravi del più bell' ordine d'Architettura disegnati dal Piranesi (a) ne fanno indubia testimonianza ; uno di essi di verde antico, fu scoperto da un carbonaro, mentre travagliava per far la sua piazza a carbone, e circa l'anno di nostra salute 1714, si crede essere stata ritrovata la statua di Giove, ma deformata a segno, che il Padre Volpi (1), il quale la vide nonosò afficurarlo.

Intorno a questo sontuoso Tempio v'eran dell'Edicole di figura rotonda; il pavimento di una di effe fu offervato di triplice ordine, il primo, cioè, di musaico, il secondo di pietruzze bianche, ed il terzo di quadrelli. Non faprei dire, se fosse così cofirutto per maggior folidità, o se il lusso de'tempi, gli facesse, così mutar aspetto. Esse, o erano votive, come su quella di Giunone Moneta edificata da C. Cicerejo, Propretore di Corfica nell' anno di Roma 583 in adempimento del voto da esso satto, quando portò la guerra a quegl'Infulani (b), o eran proprie delle famiglie nobili Romane, come quella di M. Antonio Triumviro, che vi avea la sua statua, la quale, racconta Dione Cassio, aver fudato fangue quand'era vicina la di lui sconfitta (c). Questa Statua, è forse quella, che ridotta ad un torzo paludato, e mezzo confunta dal fuoco, e dal tempo fu acquiftata dal Cavalier Cavaceppi, indi trasferita al Musco Vaticano, esfendo il lavoro di essa, per testimonianza del detto Scultore riferibile al secolo d'Augusto. Delle abitazioni de'Sacerdoti, nessuna idea se ne può avere : eglino efiftevano dalla parte, che riguarda Roma, e fi dice, che vi fosse trovata tempo sa, una cucina intera, fornita di tutto il necessario per tale officina; io però non vidi neppure un'olla-Erano fabbricate queste camere, non tanto per comodo di que' che

(a) Difegni di Gio. Battiffa Piranefi Lib. delle Antichità di Albano, e di Caffel Candelfo .

Π

(1) Tom. VII. lib. 12. de Alb.& Aricin. (b) Ecdem anno , edem Jungni monete iu Mente Albano dedicavis C. Cicerejus quiu-

quennio pellquam vovit. Liv. V. des Sap 14. (t) Antonii autem clades, a pueris Rome preditta eff ; biduum conflixerunt An toniani , & fucenhue unt ; Status quoque Antonil, in Albano junta Josem pofita.

lapidea, multum fangninis effudit, que et

interitus portendibatur . Lib. I. pag. 423, ed. Hanovim 1606. D'onde prendeffe. Porigine un tal prodigio non è nostra

cofa il sintracciare . Cicerone al lib 2. de Divinat, ricercando la caufa di tali errosi , l'attribuice al timore . Cun tlmor publice craffatur, tune incredibile eff. quet Impune fingantur , quot eredantur . Songnine pluife Senatut renuntiatum eft, attrallum finnium , fluxife fangulne , Detrum fudoffe finnlacra Oc.

che rifiedevano, quanto di quelli, che, o da curiofità, o da divozione, etano finni di andarvi. Eran coffrutte, in gran parte di mattoni marcati, che fervirebbero forfe di maggior chiarezza a quefin onfito paragario, è non foffero fatai utti adoptati per le camere de' Frati della paffione di Criflo, che prefentemente vi rifiedono, e per l'edificazione della nuova Chineia (2) in cui frono impiegati utti i marmi, che quivi fi trovavano. Uno di quefti mattoni fi pubblicato dal P. Volpi Tom. VII.e portava l'Inferione... PRAE .... AV.. OPVS DOLIAR À. CALPETAN. VENNA forfe VERNA. E mentre ferivo uno se n'è froperto con una teffa di toro nel mezzo, con l'isfersione circolare efferna. OPVS. D.EX. FL. PONTI. e coll'interno PRED. CAESCLIANIS. Nè dall'auto, pe dall'altro però può ricavarii così di certo.

Si afcendeva a quefto Tempio, mediante una firada larga palmi undici, che partiva dall' Appia, e fi conduceva aglatamente a quel fito, che oggidi fi chiama Capannone, di li al Palaziolo, del quale fi partiera qui appreilo, e per diverti giri, terminava ful vertice del Monte, con placere, di chi lo faliva, e per l'amenità delle vaduet, e per l'elatticità dell'aria. Era laftricata quefta via, nell'ilitelfa maniera dell' Appia, coi, che c'all'elura effer opera Republicana, e dell'iffetfe pietre chiamate da noi Solde in alcune delle quali fi trovano incife le lettere N.V., che fe mal non conghicturo fi debbono fpiegare Numinis Via Strada del Nume.

Tempo è però di ritornare a Tarquino, il quale terminata

(a) Quella Chiefa, è flata fabbricara, a foefe di S.A.R. Eña il Sig. Card. Daca di Yorch, a cui, appartiene a come Vefeoro di Frafesti e de dedetama alla Sida. Trininità, come fi ricava da' due Lapidi che vi faron polle in memoria, e che volentieri, per la prima volta pubblichiamo. Hantiera. Epif. «Tagueta. Epif. «Tagueta.

Jacobi . III Repis . F. Čard. Ďun . Eberac .
S. R. E. Viceaucel .
A. M. D.CLXXIII.
Sodalil us . a . Pofficat . Jefu .
Jugum . Alkari . Alvali
baclenijas .

Incolentifies .
In veterls . benevalentia . plynus .

Templum . vetuflate . dilapfum Mun: ficentia . fua a folo reflituensum curavit .

Henricus . Epife. Tu'eul.

Jacobi . III. Regis . F. Card. Dux Eborac'.

S . R . E . Vicesancel.

Prifes fape fluient fublata

Numini
Uni - Trinoque : dicatum
Kalea, Od. A. M.DCC-LXXXIVInžulgentia - de - more - concessa Solvani Risu
Consectavit -

la fabbrica, ordinò, che si celebrasse la Festa Laziare, o sia le Ferie Latine dette in genere neutro Latiar con l'intervento de' Magistrati Romani, e Latini, e con questo mezzo su riconosciuto quel Tempio come un Santuario comune per il culto a tutto il Lazio, d'onde quella Deità prese l'aggettivo di Laziale, e restò, quasi soppresso, quello di Diana sull'Aventino. Con vocabolo greco fi chiamaron queste feste Pandimee, mediante le quali per sagace avvedimento dell'astuto Tarquinio, contraevano i Latipi, con i Romani, una specie di spiritual parentela. Erano esse confiderate, come un voto, che poi terminava con un fagrifizio. e con uno stravizzo. Questo culto religioso, come tutti gl'altri del paganesimo, non avea solamente per oggetto la felicità temporale, ma in gran parte ancora confifteya in pratiche piacevoli, e dilettevoli. S' immolava una vittima a quella falsa Deità, in nome di tutto il Lazio, e vi concorrevano unitamente, alle lor mogli, e figli fin al numero di quarantasette popoli (1). Ciascuno portava a tal uopo, agnelli, formaggio, latte, ed altri commestibili, indi ridotta la vittima comune in pezzi, dopo il fagrifizio, fi distribuiva, e questa distribuzione si chiamò Viscerazione (e). In un frammento Pubblicato da Grevio, Reinifio, ed altri fi famenzione di questo costume.

PR . KAL . APRILEIS . FASCES . PENES . LICINIVM LATINAE . CELEBRATAE . ET . SACRIFICATVM IN , MONTE . ALBANO . ET . DATA . VISCERATIO .

Seguita la Vjécrazione, s'imbandiva un lauto banchetto, e tutti fi addicavano alla crapula; fi mafcheravano, e le fiaciulle giuocavano all'altalena (2). Di tal forta furono i fagrifazi, anche più antichi delle nazioni pagane, tale fi quello d'Agamennone defetitoci da Omero nel canto fecondo della fina Iliade, e Dio voleffe che tali non foliero le fefte, che fanno i noftri contadini, particolarmente di montagna, quando folennizano la fefta di qualche Santo. Effi, per un retiduo di gentilefimo, imbandicono menfa

(1) Plin.Hift, Nat. III. 4.

(c) La vittima, che fi fagrificava a... Giove era ordinariamente il Toro. Lattanzio al lib. I, de Jalfa Relig, cap. 21, siferifice, che vi fi fagrificaliero anche vittime umano. Ne Latini quidem bajus immanitatis expertes fuerunt, fiquidem Latinlls Jupiter ciiamnum faggaine collier bumono Cv. Querlo genere di fagrifici però mono Cv. Querlo genere di fagrifici però dovette effer posteriore, e deve riserista a secoli del basso impero quando i Latini avean perduto ogni diritto; sentiamo Tertulliano, che fiori nel secolo terzo come se service contro i Gnostici. Er Latio ad basseramo Josi, media in Triet humanus fenginisti, mediatur.

(a) Fest, in voce Ofcillum,

per chiunque v'intervenga, per lo spazio di più giorni, e queste feste presso loro son chiamate, con vocabolo comune Panarde.

Nella prima fondazione. Tarquinio dedicò al Laziare un folo giorno, che in appresso si estese sin'a quattro, essendovi stato aggiunto il secondo, dopo l'espulsione dei Rè, da Sp. Cassio per l'alleanza fatta coi Latini, il terzo dopo la ritirata del popolo full' Aventino, ed il quarto, dal Dittator Camillo, ridotti in concordia la Plebe, ed i Senatori (1). Non era lecito in quei giorni, di agitar cause, e di tal considerazione eran le seste, che se. o si fosse tralasciato alcuno dei riti soliti farsi ne'sagrifizi, o si fosse mancato nella general distribuzione della vittima, si doveano rinuovare, per decreto de'Pontefici, come accadde quando non fil data la carne agl' Ardeatini, ed ai Laurenti (2). Moltissimi sono gl'esempi di tal rinuovazione, che noi liberalmente omettiamo per isfuggir la noja, altri poi ne accenneremo, quando faranno al proposito, seguiti a causa de' prodigj. Gl' antichi conservavano probabilmente i Fasti delle celebrazioni di dette Ferie, ma di tutti essi non giunse la memoria fino a noi . Alcuni pochi scoperti fortunatamente a giorni nostri furon già pubblicati, ed illustrati dal P. Oderici (3), e dalla munificenza del glorioso Pio Sesto saranno collocati nel Musco Pio-Clementino. Essi sono del tenore seguente.

AMILLI R PRI

LAT FVER VII 1 IVL
... AESARE AVG DOMITIANO
C. VALERIO FESTO
LAT FVER VII 1 IVL
ELICINIO MV 1 NNO I

... NIO

(t) Maint. Comment. in Ep.ad Attic. XXXVII. 5.2. alibiq. & Q. Fr. (3) Dift. ad aliquot ined.vet. infeript. (2) Liv. hift. Rom. L. XXXII. 5.1. & numm.psg. 31.ed, Rom. 1765.

LAT FVER PR IVL
C. MINICIO FVNDANO
C. VETTENNIO SEVERO
LAT. FVER PR. IDV AVG
P AELIO HADRIANO
M. TREBATIO PRISC
LAT FVER VI I IVL
P. CALVISIO TVLIIO
L. ANNIO LARGO
LAT FVER VIII.

Erano inoltre le dette Feste Concettive, cioè arbitrarie (/) es s' intimavano a piacimento de' Consoli, o d'altri Supremi Magistrati Romani, che per quest'unico affare uscivano paludati in Provincia, per unirsi a Magistrati delle Città Latine. Sortivano inrealtà privatamente di Roma, e prendevano il paludamento, pria d'incominciare ad ascendere il monte, forse in quel luogo dove oggidì fi offervano le rovine di un Castello fabbricato ne' secoli del mezzo evo, e chiamato dagl' Antichi Palatiolum. Oul Livio ci fa fospettare, che negl'anni di Roma 579 i Censori vi fabbricassero alcuni instrumenti, od ornamenti, per uso de'Consoli (g). o poco distante, cioè là dove si vede un Convento de' P. Francescani, chiamato corrottamente Palazuola. Pensa Olstenio (1), che un tal nome gli fia derivato dal Palazzino degl' Antichi, ne la sua conghiettura è lontana dal vero , poichè si osserva in questo fito un bel monumento inciso nel fasso del monte, rappresentante un cassone quadro, al di fuori del quale sonovi intagliati dodici fasci. (b) Esso termina con una scala in cuspide, per cui si di**scende** 

(f) Corralini, nel foo Lato antico, creek, che is cichmilero di Novembero Livie però, le ne leggono cento efemija i contrato i, si rinouarone l'estimaLatine, dic'egli lib. 10. dec. 4. e. ep. 3. y
quando nel primo fogrificio non fi pregper i Lavinieti, e fi celebratono si tri
di Maggio in altr'occationi si dolici
d'Aprite, agl'undici d'Agrite, agl'undici d'Agrite, però
Maccine puri però del Limito però per
(g) Un frammento del lodare Autore,
c'induffic ad opsimilo : Nerryis, pir
c'induffic ad opsimilo : Nerryis, pir

Meste. Albeno Cossinitier . . ibd. I dec. 5, cap. 1 5, Quell' abstazione a tempi d'Augusto fà percolis da un folmine , che fà creduto annunziar la morte di Agrippa . Falanise desme e in Albano, si quemo Canfulti , quam farra bit finar diverter fòlices illa fuit . Dio. Cafs. lib. LIV. pag. 5 42 edit. cit.

(t) Adnot- in Ital. Ant. pag. 180. (b) Nei commentati di Pio II fi legge, che quel Pontefice fece pulir quelle monumento tutto coperto dalle fpine, e nella ftoria Serafica del P.Francefeo Gonscende da un lato in una piccola camera intagliata parimenti nel masso in cui si dice esservi state ritrovate due urne ma senza inscrizioni. Alcuni sospettano, che fosse di Anco Marzio, ed il P. Kirker lo crede di Tullo Offilio, ma è stravagante l'uno, e l'altro sentimento. Il Sepolcro dimostra, aver appartenuto a qualche Confolare, che essendo caduto infermo mentre venne a sagrificare, morì in questo luogo; ovvero, essendo proibito a Romani d'esser sepolti in Città, alcuno per divozione a Giove volle esser quivi riposto, e potrebbe esser forse quel C. Cicercio, Propretore di Corfica del quale poco fà fi fece menzione. Si legge di più in Livio (1), che il Confole Gn. Cornelio, dopo aver fagrificato sul Monte Albano cadde infermo, e restè istupidito da una parte de' membri, per cui ando alle acque di Cuma, dove morì. Il suo cadavere su portato in Roma, gli suron fatti onori magnifici, e chi sa, che non fosse riposto in questo sepolero? La sua iscrizione non giunse sino a noi, ma è certo che vi sosse, poichè si riconosce nel mezzo dei Fasci un vano in cui era incastrata la lapide .

Ma per dimostrare in quanta riverenza avessero le Feste Latine i Romani, diamo fine a questo Capitolo col dire, che tacciarono essi il Console Flaminio di poca Religione, per esser partito di Roma fenza intimarle (2), e che davano effe tanta mossa alla Città ed a tutti li fuoi ordini, anche ne'tempi posteriori, che in quei giorni, nei quali si celebravano in assenza dei Consoli, che andavano per sagrificar sul monte Albano tra i giovani più illustri si creava un (i) Presetto, qual su Nerone, sotto l'Impero, come afferisce al cap settimo della sua vita Svetonio Tranquillo. Uno squarcio di lettera di Augusto a Liva, riportato da questo medesimo Autore (3) accrescerà vigore al nostro discorso. Ecco le parole. lo mi sono abboccato o mia Livia con-Tiberio, come mi ordinasti, per concertare qual carica si potesse dare al tuo Nipote Tiberio .... non è da uomo di dar motivo . che

zaga, che vi fi scopri un tesoro non indifferente ; ecco le fue parole . Ingreffes Ecclefie ad dexteram , antiquiffmum cujnfdam Confulis , ejnfque conjugis Manfoleum eccurrit , que anno Chriffi a 576.thefaurns non afpernandus forte fortuna repertus ell. De orig. Seraph. Rel, Franc. &c. pag. 183. edit. Rom. 1587. (1) Lib. XLI, 16.

(2) Liv. XXI. 62.

<sup>(</sup>i) 161 (in Albano Monte ) totias Reeni ceta coafio Romani cum Latinis Jovi facrificent , Orbique ad egrum tempus fertarum prefeirur celebrium aliquis juvenum . Strabo lib.V. pag. 229. & 350, edition. Amft. : 707

<sup>(3)</sup> In Tib, Claud. 5. 4.

che si derida, ed esso, e noi .... Non vogliamo, ch' egli vada sul Monte Albano, ne che stia in Roma nelle feste Latine; poiche tu mi diresti, e perchè non può presiedere a Roma, se può seguitare il suo Fratello sul Monte? Questo o mia Livia è il nostro sentimento. Or se Augusto non voleva, che l'imbecille Claudio seguitaffe il suo fratello Germanico sul Monte Albano, ne che presiedesse a Roma nelle Feste Latine, mi persuado, che da se stesso il Lettore ne formerà quell'istessa conseguenza, che intendiamo dedurne.

#### CAP 0 XIII.

Ristessioni sulla natura del governo dei Latini; seguito della Storia de' Luogbi Albani , e fine de Concilj Ferentini .

C Eguitava la dipendenza del Popolo Latino, e la buona armonia dei primati con Tarquinio, il quale facea non poco con- Anni to dell' amicizia loro per la condotta de' fuoi intereffi tanto di R. pubblici, che privati. Si fervì della di loro opera nel foggiogare 226. Pometini, e quando fu discacciato da Roma, per l'adulterio commesso dal suo figlio, in persona della famosa Lucrezia, su da questi sostenuto, perchè fosse rintronizzato, e segnatamente quando fu abbandonato dal Rè Porsena. Qual sorta di governo tenes- 246. fero allora, e con qual polizia si regolassero, era forse ignoto anche ad essi, ma però, da ciò che diremo conosceremo, che fosse un misto di Aristo-Democrazia. Quelli presso cui era più di potere, o di perfuafiva, favorivano il difordine, ed inclinavano a tuttociò, che tendeva a lor privati vantaggi. Quali tutte le Città aveano, per confeguenza, in tal rivolta mutato d' ordini di fistemi, ed anche di nome. Osservammo già, che nel sito in cui fu Alba-Longa, vi errava una quantità di gente Fabia, e-Ferentina, ed anche d'altrove a cagion del concorfo, che si facea al Tempi; ora troviamo questo ammutinamento, col nome di Foro del Popolo, o Foro-Popilio oggi Rocca di Papa (1), e più verso settentrione di la dal Monte una Cittadella chiamata Algido (a), ed il Ferentino, l'offerviamo regolato, a seconda del capriccio

(1) Volterr. ed altri.

dic'celi pla Latina ab Appla ad finifiram ab (a) Per allegnar la fieuazione di que- sa prope Roman deficilens , ac faper Tufculaalgi-

flo Caftello , bisogna fentire la descrizio- nun mentem tranft inter Tufculum Oppine , the ne fa Strabone al Liv. V. Incipit dum , & Albannm montem deficinditur ad

La Religione non avea quafi più alcun vigore, e tutto era

Anni priccio di colui, ch' era giunto ad esser Capo dell' Aristocrazia, di R. ciò che ci determina a conchiudere, che tutti questi generi di godi R. verno, tendevano finalmente al Despotismo.

in rivoluzione. Ottavio Mamilio Tuículano, genero di Tarquinio, ago. era giunto al fommo dell' Autorità, e nell'anno di Roma 250, avendo tirati în favore del Suocero, più di trenta popoli, intimò l'ottavo Concillo Ferentino, dove vi coftinio la amaggior parte de Latini e con la forza, e col premio. I Romani aveano anch' elli il diritto d'intervenivi, ma non furon chiamati; mandaron perciò M. Valerio uomo Confolare, ad esporre le loro lagnanze, ma non gii fu prefalto orecchio. Que Gela Legazione, accrebbe lo 150 necerto, ed intanto esfendo stati i Latini richiesti di foccorso il concerto, ed intanto esfendo stati i Latini richiesti di foccorso il concerto, ed intanto esfendo stati i Latini richiesti di foccorso il concerto, ed intanto esfendo stati il Latini richiesti di foccorso il concerto, ed intanto esfendo stati il Latini richiesti di foccorso il concerto, ed intanto esfendo stati il Latini richiesti di foccorso il concerto, ed intanto esfendo stati il Latini richiesti di foccorso il concerto, ed intanto este della presenza di producto di stati con la stro Concello. In consulta to tenti al Lazio. Ed affinche la lega, e la promesta fossi più stabile e più fagra, si decretò mediante un altro Concellio, che tutte quelle Città, le quali non si

Ottavio Mamilio, e Seño Tarquinio, furon creati Dittatori, e fi dette principio ad una guerra univerfale, per il concorto de' popoli, e per le brighe, e decifiva per l'evento. Quefta è las famofa guerra Latina, deferitated da Floro (3). La novella Alba, così voglio chiamarla, fi fece onore. Algido, e Sora, dic'egli, chi il crederia? furou allora formidabili. Ma la fortuna della guerato, il dichiarò per li Romani; i Latini reflaton totalmente abbattuti, e rovinate, e fivanite le fiperanze del Tarquini, I Romani però, che intendevano folo d'eler nemici de'fecondi, e flimavano utile

dichiaravano contro de'Romani, s'intendessero, non solo divise dalla comunità Latina, ma ancora interdette nella Festa del Laziare (1).

l'amicizia de' primi, fecero di nuovo la pace, e fii confermata quelt'

Aricham Optidalum, D' Piliat ilimpfaira. Cont pictolo, che foffe queflo Cafiello fit riguardevole per la Religione, poichè fotto il Confolato di Flaminio, Liviu ci fia faprete Lib. 21, 5-6 che per al-cuni prodigi vi fi decreto la fupplicazione alla Fortuna, ed Orazio, ci diec cheaquivi v'era un Tempio di Diana coltivata dai Quindecemurii. Epod. doi. 8. Di cifio torria a parlare all' ode 18, del lib. 1. ed di cifio fincade Strazio Silyar, Lib. IV.

Carm. 4. Si può credere, che unito a. questo Tempio vi fosse un Boste Sarto, il quale per retininonianza di Pinnio fappiamo, che chimavasi Conne. Elli In fabor. 1880 Tessicalasi ggi estil, qua Corne appilitura, inaste unitique religione Diana fastra el Latio, y valuta erra teoliji come figil amorati d'e. Pilnilib XVLasp.45.pag. 133. edit. Hagen. 1518.

(t) Dionyl, lib. 5.

quest' amicizia, nell'anno di Roma 261 Conss. Sp. Cassio, e Postumio Cominio la seconda volta. Era talmente considerato il valor Anni di questa nazione dai Romani, che spesso mandavano ambasciadori del M. per domandargli foccorfo, e Livio ferive, che nell' anno 405 Ro- 405. ma fu presa da gravissimo terrore (b) nel sentir, che i Latini adunati nel Concilio Ferentino risposero, che avesser cessato i Romani di comandare a quelli, dell'aiuto de'quali avean bifogno, e che i Latini avrebbero prese le armi piuttosto per la propria libertà, che per l'altrui dominazione. Dopo questo fatto, su rinuovata l'alleanza, che in moltissime altre occasioni su sempre reiterata, e confermata mediante i Concili Ferentini, che furon feguitati fin'agl' anni di Roma 464 nel qual'anno, restarono i Latini privi del diritto d'intervenirvi, ma ne furon reintegrati nell'anno 541 dal qual'anno in poi, li convocaron con le Fefle Latine sin'agl'ultimi tempi dell'Impero. Questo loro concorso però, per vero dire, altro non era che una pura apparenza, mentre fottoposto ch' ebbero il collo al giogo de' Romani dovettero condescendervi in tutto, ed incominciaron dal Confolato di M. Val. Massimo, e P. Dec. Mure nell' anno di Roma 442 (c), nel quale avendo i Latini perduta affatto la loro li- 442. bertà, giustamente diamo fine alla storia de' Concili Ferentini, che ci è piacuto continuare, si perchè ebber essi origine dagl' Albani, come perchè si convocavano in luogo appartenente ad Alba. Una fola cofa ci rimane a riflettere, che sebbene i Latini avessero perduto il diritto della voce attiva nel Concilio di Ferentina per le risoluzioni di stato, pure procurarono sempre di mantener la loro libertà, mediante la Religione nell'adunanze delle Feste Latine. In tal'occasione nell'anno di Roma 663 su formato il primo di- 663. fegno della guerra sociale dai Latini, intrapresa anche dai Toscani per il diritto della Cittadinanza, e fu rifoluto nel Monte Albano di far morire nel festo giorno di dette Feste Sesto Giulio Cefare, e Marzio Filippo Confoli nel mezzo del Sagrifizio. e degl'altari, perchè cadesser vittime de loro Consigli. Così Lu-

(b) Inter bee, longe maximus extitit terrer , contilia l'opaleram Latinorum ad Lucum Ferentina bablia; responsanque band ambigamu, longerastibu; militat, Romnt datum, absilteram lungerar iti quorum auxilio egercat. Latinos pro suo libertate paliu; , quam pro alless imperio laturei

arms . Liv. VII, 25.
(c) Albati rerum potiti , nfquè ad Tullum Regem , Alba deindé dirniu , nfquè ad

lum Regem, Albs debudt dirniu, ufant as Pab. Dec. Murem Com: Losini as caput aque Ferentine, ques ell fub Monte Albono, confuiere folisi, O imperium communi confilio administrare. Festus lib. 14. cio Floro Lib. III. cap. 18: ci descrive la tenace gelosia di quella nazione nel conservare il nome di libertà.

# CAPO XIV.

Cause dell' annientamento della Cittadella Algido, degl' Oppidi Fabio, e Foro-Popilio; Dell' emissario del Lago Albano.

Opo tanto disordine, in cui erano involti i Sacerdozi, i Templi, le brighe, e le cerimonie, che già appartennero ad Alba, e dopo tanta confusione, in cui vissero i Latini, viddero un'ombra di quiete, che presto su dissipata dai 288. Volfci, e dagl' Equi (1). Questi popoli vennero contro de' Romani, ed affediarono la piccola Città di Algido, con tal oftinazione, che vi si fortificaron, per ben nove volte. Erano gl'Algidesi in queste strettezze angustiati, e dà nemici, e dagl'amici. I primi, come accade in fimili occasioni, col terrore se li assoggettavano, e poichè la natura del luogo, gli permetteva di ben fortificarsi, gl'obbligavano a costruir ripari. Gl'amici, cioè i Romani, per oppugnar il nemico, non poteano, non rovinare le muraglie, o devastar le campagne degl'amici, ed opportar loro, tutti que'danni, a cui fono foggette tutte le Città affediate. Di 294 fatto, nell' anno di Roma 294, essendovisi di nuovo presidiati gl' Equi, fotto il comando di Gracco Clelio (2), ed essendo stati disprezzati da questo i Legati Romani, col fiero sarcasmo, che narraffero le cause della loro missione, a quella rovere, che lo serviva di padiglione, s' irritò talmente il Senato, che si dispose ad atterrar quanti ripari aveano, ciò che fu eseguito da L.O. Cincinnato, che gl' obbligò a passar sotto il giogo, e da Orazio Pul-207. villo Confole, che ne uccife circa fettemila. Fù in fomma questa Cittadella il teatro della guerra per lungo spazio di tempo, nè furon discacciati da essa gl'Equi, se non dopo la deposizione dei 305. Decemviri, cioè negl'anni di Roma 305. Notizie più rimarchevoli

397. Decemviri, cioe negr'anni di Roma 305. Notizie più rimarchevoli de' luoghi Albani, circa quessi iempi non ci riusci di trovare, on-de se le coghietture nostre sono vere, possimo afferire, che tanto la Cittadella d'Algido, quanto il Frore-Popilio, ed il Coglessi del Fore-Popilio, ed il Coglessi del Fore-Popilio.

(1) Liv. lib. III, §, 2, 7, &c.

(2) Id. ibid. 25.

disturbati nuovamente (2) dagl'Equi nell'anno di Roma 323, e == che seguitassero ad esercitar la Religione, secondo que superstizio- Anni si riti, a condescendere al capriccio de' potenti, ed a celebrar le di R-Feste Latine, le quali in quest'epoca, non servivano più a favorire le brighe de Romani Magistrati, che a frenare l'orgoglio del popolaccio. Ma giacchè tornò qui per incidenza il discorso di esse Feite, non dobbiamo tralasciare un naturale accidente narrato come prodigio dagl' Etnici Scrittori (1), che su motivo della loro rinuovazione, e che forma uno de' fatti più curiofi, e rimarche-

voli della Storia de' luoghi Albani -

Correva l'anno 357 dalla fondazione di Roma, e i Romani erano in guerra co' Vejenti, quando si videro crescer le acque del Lago Albano, ad un' altezza straordinaria nella stagione d'Estate, senza che fossero agumentate da pioggia, o d'alluvie. La causa di tal'ascenzione, restò occulta per molti secoli, e nel fecolo nostro vien creduta la materia accensibile, di cui era antmassata la conca di detto Lago secondo il sistema del Lapi. (Veggati la nostra Dissertazione preliminare). La riputazione, in cui esso si teneva, commoste facilmente quei spiriti superstiziosi, che somentati dai discorsi di persone autorevoli, presto lo credettero un prodigio, cagionato dall' ira celeste. Crebbe tanto il timore, che fi mandò a consultare l'Oracolo di Delfo (b) per saper ciò che desideravan gli Dei, s'eseguisse. La Città di Vejo si teneva intanto stretta d'assedio, ed un vecchio Soldato Veiente disse allora. che Veio non sarebbe mai caduta in poter de' Romani. se prima questi non avessero estratta l'acqua dal Lago Albano. Era questi un Aruspice di prosessione (c), ne gli su prestata sede dai Romani

zione da Aulo Postumo Tuberto Dittatore l'anno 124, ai 17. di Giugno, ed a questa vittoria allude Ovidio Fast. lib. 6. cap. 7.

Sellicet bie olim Volfcos Equofque fugatos Viderat in Compis Aleida terra tuis . (t) Val. Max. com. lib. I. se protigils

cap.6. Liv. V. a 5. Plutarch. in vita Camil. (b) In Delfo , oggi detto , Salona , Città dell' Acaja , vi fu un tempio celebratifimo, dedicato ad Apollo, cherendeva risposte a chi lo consultava, e

(a) Furono vinti in quest' ultima irru- Queste risposte fi davano da Sacerdoti sugellate , col divieto di aprirle , primadel terzo giorno, fotto la pena della perdita degl' occhi , o della lingua , ovver della mano.

(e) Queft'arte è molto antica , menere la reggiamo proibita da Moisè nel cap. 17. del Levitico, e nel 18. del Deuteronomio. I Caldei l'infegnarono a'Greci, indi i Tofcani divennero eccellenti . I Romani poi tenevano in tanta confiderazione gl' Auguri , che aveano un espresfo ordine , di feguire i loro fentimenti , noto fotto il nome d' Oracelo Delfico. Angurl parento. Romolo formò in Roma

in principio, ma di poi lo rapirono, ed egli affermò in Senato, che Anni avea vaticinato per divina inspirazione, che così era scritto ne'libri di R. del fato, e che quefla era la tradizione Etrufca. Ritornarono i Legati da Delfo, e riportarono una risposta conforme (d). Allora s'incominciò ad aver in concetto il prigioniero, e di esso si valsero i Tribuni Cornelio, e Postumio, si per conoscer la causa del prodigio, che per placar gli Dei. Si trovò che questi erano sdegnati, perchè i Magifirati erano stati creati dolosamente, e perchè le Feste Latine, ed il Sagrifizio nel Monte Albano, non era stato fatto giusta le Cerimonie, e che perciò richiedevano in espiazione, che i Tribuni militari, lasciassero la magistratura, e che si ripetessero gl'auspici. Chi da questo passo di Storia volesse prendere argomento per dimostrar quanto giovasse la Religione a favorir le brighe de' Romani, si renderebbe ridicolo per esser cosa troppo nota ch'eglino la tenevano, come un sostegno de'loro interessi. M. Furio Camil-358. lo , con altri due Colleghi , fu creato Dittatore . Si rinuovaron

7, 10, con attri une Conegan; in Creato Ditacole: 31 rinnovation le Fefte Latine, e fi dette eftio all'acque del Lago Alano, mediante un Emilitario ben amplo, che fi tagliò circa gl'anni di Roma 538. Queff opera merita l'attenzione de riguardanti, ed è un certo argomento della Romana grandezza (1). Si effendequello foro per più di un miglio (2), fempre per le vificere di un monte, pria di sboccare nel piano, dove i moderni vi han fabbricata una mola.

397. Le Storie taciono de l'uoghi Albani fin' agl' anni di Roma 357, in cui i Galli cifindo venuti per afficiar Roma, infeltarono tutto i Lazio. Furon disfatti in queft' anno medetimo nella valle Albana (a), dove aveano fifatti i loro accampamenti, da M. Furio, che vacquitò lo fiendardo (f). Ne fiu quefta la fola irruzione, che vi fecero quelle barbare nazioni, ma parte tirate dall' amenità della campa.

un Collegio di Auguri, a la sumero di trà, che a tempi di Silli a i gamento fino a quindeci , il cui Decano fi chiamava. Magilire Callegi Augura. Il loro ufizio eta di prender gl'Auguri, o dal volar degl'uccelli , o dalla loro vonecicà nel mangiare, o dall'interiora delle vittime, o da altri accideati , fecondo gli dettava il loro faperfiziolo capriccio. Niveporo Ris, Rom. 4. 3.

(d) Romane, aquam Albanam, cave Lacu contineri, cave in mare mangre fuo fu-

mine fines; culfem per agres rigabis, à liffipatemque rivit settingues. Liv. lio. V. 17; (c) Ad mille, to quinçustes pafus altum per Montis viferes cunicalum... Cluves, (1) Vegganfi i difegni del Piranefi altre volte citati.

(3) Liv. VI. §. 27.

(f) A questa victoria, allude Virgilio nel lib. VI. dell' Encide v. \$25.

Afplice Torquatum, & referentem for

di

campagna, parte dal vantaggio, che loro prestava la situazione, se ne resero quasi totalmente , signori . Negl' anni 295. si uni- Anni rono di nuovo à Tiburtini, che stavano allora in guerra co'Ro- di R. mani, e ad iftigazione di quelli ritornarono nell'agro Albano per 395. depopolarlo. Nell' anno poi 404, essendo stati disfatti, nelle campagne da M. Popilio Lenate Confole, fi dettero alla fuga, e fi 404fortificarono nella Rocca, chiamata propriamente Albana (1). Reflava essa situata sotto il giogo del Monte Albano prossima al Foro del Popolo, che dal mentovato Confole, prese forse il nome di Foro Popilio, al mezzogiorno riguardante Roma, che per l'eminenza del sito si rendeva inespugnabile . Signoreggiava tutto il piano verso Tramoutana, scopriva tutta la campagna di Roma, e proibiva l'accesso al monte. Possiamo aver un'idea di questa fortezza, dagl'avanzi riguardevoli, che sin a di nostri esittono in-Rocca di Papa, da quali probabilmente quello Caffello prese tal nome. Un masso naturale di enorme grandezza, accresciuto d'ogn'. intorno di fabbrica che già fervì di maschio, e di base a qualche fuperba torre, ci afficura del di lei munimento. Vien chiamata da Terrazzani propriamente Fortezza, ed Orcatura corroto d'arcatura , luogo d'onde si tira con l'arco come arcatore dicesi colui, che tira l'arco ed anche arciere.

Oui si sotificarono i Galli, ne pria si partirono, che sostro discacciati dal rigore del vermo (2). Qui si presidiarono que Soldati Romani ribelli, che discraton da Capua, per timore del suppizio (3), e qui si scellero per lor Capitano T. Quinzio nomo Consolare, che per goder della quiete dimorava in una Villa del Tusculo. Questa sottezza, e sorse anche lo stesso tempo di Giove Laziale, contrutto, come dimostrammo in tal forma servi d'antemurale a Roma negl'anni 542., quando per ordine del Senato vi si sporta una numerosi guamigione contro di Annibale (b). Questo selebre Capitano Cartaginese si accampo presso se Papisila d'onde passo alle campagne del Tusculo, indi a quelle di Roma, e ciò sia detto, per constuari il sentimento di chi sisso questo to rattettimento di Annibale, nel sisto ov' e l'Albano présente o sia l'Alba nova, contro la fenteuza de'quali, ottre l'alterzione di Livo milita l'usi (intererato

L (2) Id. ibid. 20:

(g) Galli en Albanis Mantibus, qui (b) Praficia în Aree, în Capitalio, în dymni; sim pati nequiverum, per campus, murii, incre Dicem, în Mante etiam Alba-mariimane loca , vogl populabantur.

Liv. VII, 24, 6, 9,

(1) Id. VII, 6, 24.

Demonto Ground

di chiamat il piano di Rocca di Papa col nome di Campo d'. Janibale. Da queflo tempo in poi non ci ricice poffibile di trovat notizie nè de' popoli, che abitavano ne luoghi Albani, nè della loro polizia. Dal fin qui detto è manifelta però la decadenza. dell'oppido Frentino, la defolazione di Algido, di Foro Popilio, e d'altri Caftelli che vennero abbandonati da propri abitatori flantidi più foffire. La venata di Annibale, e di il fo lungo trattenimento fconvelfe tutta l'Italia, e di Il Lazio specialmente, della cui Provincia alcuni popoli andetter vagando per qualche spazio di tempo ne si flabilitono ne lor sistemi che dopo la ritirata di quel prode Affricano, come osservermo qui appresso nel principio dell'Alba-Nuova, che formera l'argomento del secondo libro.

## CAPO XV. ED ULTIMO.

Della riputazione, e riverenza in cui si tenne il Monte Albano, per tutti i tempi del Paganesimo. Delli prodigi seguiti in esso, e delli Trionsi in esso menati.

Uantunque le rivoluzioni de' templ altri luoghi abbattesse-Anni ro, altri ne innalzatiero, altre memorie spegnessero, ed di R. altre ne somministraisero, pure il Monte Albano, riscuoteva tuttavia il rispetto delle genti latine, come quello che avea fama di fagro, e di prodigioso. Questo se mal nonm'appongo fu il motivo, per cui i Confoli, ed i Capitani quando non gli fi permetteva il Trionfo dal Senato, vi celebrarono l'ovazione (a), come in luogo immune per effer il Sacrario dell' alleanza Latina. I Sacerdoti custodi del Tempio di Giove, usando della Religione lo mantenevano sempre in tal credito, ond'è che si 538. fece credere a quelle genti superstiziose, aver ivi piovuto sassi, per la seconda volta per lo spazio di due giorni interi (1) intempo che Annibale faceva de' gran progressi, dopo la famosa disfatta data ai Romani presso Canne. La causa di questa pioggia, l'accennammo al Capo X., e più distintamente nella nostra Dis-Certa-

(e) Ad ogn' uno mediocremente informato delle cofe antiche, è nota la differenza, che paffava dal Tricofo all' Dostéane, cioè che il Trionfante andava fal cocchio, tirato da bianchi cavalli, e fa-(i) Liv, XI

grificava un toro, e l'ovante a piedi, che figrificava una pecora detta da Latiai Ovi: dal qual vocabolo colui, che la immolava prefe il nome di Ovante. (1) Liv. XXV. 7.

fertazion Preliminare . Dal Dittator Q. Ogulnio circa gl'anni di Roma 496, furon rinuovate le feste Latine per un altro prodigio Anni accadutovi; essendo stata colpita da un fulmine la statua di Gio- di R. ve Laziale, e l'arbore ad esso sagro, ed essendo stata veduta correr sanguigna l'acqua Albana (b), su tenuto per il più sunesto presagio, e perciò suron ordinate dai Consoli le supplicazioni a tutti i Pulvinari (c), e i giuochi Apollinari ad Apollo, per placar l'ira de' Numi . Dione (d) racconta , che negl' anni di Roma 699, essendo gl'asfari della Repubblica difturbati da Publio Clodio il Sacello di Giunone Moneta dedicato sù questo Montes da Elio Peto Coníole, si rivoltò all'occaso, giacchè riguardava l'Oriente, che la statua di Giove sudò sangue nel destro brac- 713. cio in tempo della Battaglia data presso la Città di Filippo das M. Antonio, e da Ottaviano a Cassio, e Bruto uccisori di Cefare (e), e che una gran pioggia di sangue predisse la morte di Nerone (f) . Fù in fomma il Monte Albano in si alta stima presso de' Romani, che anche negl'ultimi tempi della Repubblica nè parlaron con fomma riverenza i Principi dell' Eloquenza, e della Lirica . Quest'ultimo , oltre l'averlo assomigliato al Parnaso di Grecia, in quella sua lettera Panegirica ad Augusto, scherzando con il suo estro, rivolge il discorso a Venere, e l'esorta a savorir Paolo Mallimo, da cui gli sarebbe innalzata una statua votiva presso del Lago Albano (2). Si vedono anche a di nostri due Tempi alle spiagge di questo lago ambedue riguardanti il settentrione;

(b) In Albane Moust table de tale orant Signum Irais; orboque templo propinqua...runstam citum finosfi equam Alba, pam quidam adherer trast Liv. XXVIII. 33, 62 Dio, L. XXXIX. pag. p3. ed. Wechel. A lato edge'i latri; coftmarwano gii antichi, di piantare un'arbore di quella fiscie, che fi credeva figera quella. Deith a cui l'altare era dedicato, L'Arbore figro a Giore fila quercia; come

l' Ulivo a Pallade &c.

(c) Quefto genere di preghiera non fi feoftava punto dal rito pagano, ed era anch'effa uno firavizzo, poiché fi pregava mediante il Letrifieralo, che era un convito, nel quale fi credeva, che intervenifler gli Dei medefimi. S' imbandiva dai Settemurii Epuloni, che preparavano a tal'effetto alcuni guanciali detti Pluvinari per gli Dei, come nel Selliflerala le fedie per le Dee,

(d) Lib. XXXIX. pag. 100. edit. cit. Nam Sacellum quaddam Innonis exiguum quad in Albano [uper men fa dedicatum crientem folem spellabat ad septentrionem conpersam erat.

(c) Simulacrum Josis quod ell in Albano, lpsis seriit ex bumero dextero, & manu dextera sanguinem Billanis. Lib. XLVII.

pag. 351. ed. cit.

(f) Net quad in Albano tanto fangul-

ne pluerat ut fluvii fanguine manarint. Lib. LXIII. pag. 726. ed. cit. (g) . . . . . Abanor prope te Lacur

Ponet marmoreum fab trabe cypria &c. Orat. Ode I. Lib. IV. trione; presso di uno l'Olstenio nell'anno 1635, racconta di actriAnni yi vedure due flatue elgantissime di Ninfe, alcune tavole di Marni yi vedure due flatue elgantissime di Ninfe, alcune tavole di Mardi R. mo, e molti capitelli di colonne di buon gusto; l'altro per tefismonianza del Sig. Francesco de Ficoroni su scoperto, e dissona
to la prima volta nell'anno 1734. Elsò è di particolar strutura, si
e di vaga architettura con delle nicche over eran delle flatue rappresentanti probabilmente le Ninfe custodi di quelle acque, giacchè in realtà questi tennip altro non eran che due Ninfe; Si strovano fra i disegni del Piranes. Pozzione di quest' ultimo ninfeo, su
scoperta non ha gran tempo da un Sig. Inglesi mingellicata di
Amatista calcinata in parte dal finoco, e potrebbe esser questo
quello che si edificato da Massimo, giacche Orazoi l'immagina
sostenuto da travi di Bronzo, alle quali non si può dar ornamento n'ul conveniente dell' Amatista: ma oucha è s'empice conectura;

Ora perchè maggiormente apparifca di qual peso, e di qual

durata fosse l'onore in cui s'ebbe il Monte Albano è da rissettere , che caduta la Repubblica , andette tant'oltre a tempi dell' Impero che cresciuta l'adulazione, e la servitù Caligola al dir di Svetonio (g), si compiaceva d'esser salutato da Romani, col nome di Giove Laziale, e Cesare poco prima, che sosse ucciso in Senato, terminate le feste latine calò da questo Monte sopra di un cocchio, a guisa di trionfante, e così entrò in Roma (b). L'nso però di trionfarvi, fu molto più antico, e secondo l'assertiva di 523. Valerio Mallimo (1) vi fu introdotto da C. Papirio Masone il quale non avendo ottenuto dal Senato l'onore del trionfo, quivi trionfo de' Corsi di sua autorità, e si servi della corona di Mirto. in luogo di quella di Alloro. Fù imitato in seguito da Marco Marcello, quando ritornò domatore di Siracusa (2).,, Comparve esso " trionfante il giorno avanti di entrare in Roma, preceduto dall' " effigie della Città foggiogata, dagl' ordigni da guerra, dai regi " arredi, dai vafi d'ogni metallo, lavorati del gusto più ricerca-. to, e da molte nobili flatue, delle quali già fù adornata Sira-" cusa Città tra le prime della Grecia; indi per dimostrare anche " la vittoria Cartaginese procedevano otto elefanti, e ciò che su , il più bello dello spettacolo, il veder Sosi Siracusano, e Meri-" co Spagnolo precedere con le corone d'oro ". Q. Minuzio Con-

<sup>(</sup>g) Et quidim ehm Latialem Josem con- ex Albeno Monte, curru in Urbem invibefalutaverunt. Svet. in Calig. cap. 22. retur. Dio , & Svet. in Cal. 79.

<sup>(</sup>b) Cefar inter novisimes beneres id quoque babult, ns Latinis ferlis perdilis,

<sup>(1)</sup> Lib.III.cap.6. §.5, Plin. XV. 29.

<sup>(2)</sup> Liv. XXVI, 21.

giun-

fole (egul l'esemplo di Masone, e di Marcello e vi spiegò il Trionfo de' Liguri, de' Milanesi e de' Galli . Si valse egli del suo Anni diritto Consolare (i); trionfo nel Monte Albano, dove condusto di R. i Carpenti, le insegne, e le spoglie nemiche, oltre una conside. 557rabile fomma di moneta (1). Lo stesso fece Cajo Cicerejo Propretore di Corfica quando ritorno vincitore da quell'Ifola, i quali efempi tutti provano al dir del nostro Autore (k) il costume inveterato di trionfare su questo Monte, e il diritto che v'ebbero i Confoli. Non danno però, lo stesso vigore di pruove gl'esempi somministratici dai tempi dell'adulazione, e della follia, giacchè i trionfi allora, non dipendevano più dalle leggi, o dal merito, ma dal folo capriccio de' Principi, quale appunto fu quello di Cesare fopra mentovato. Di tutti questi trionsi si conservano in tavole marmoree li fasti nel Campidoglio, che possono consultarsi dagli eruditi presso Panvinio (1).

Ma è tempo omai di raccogliere le vele, e por fine a questo Libro, giacchè ci sembra provata ad evidenza la venerazione per il Monte Albano derivatagli primieramente dall'antica Città di Alba-Longa, poi dalla celebrazione de' Concilj Ferentini, e delle Ferie Latine, e dal culto di Giove Laziale, che fu eccessivo per tutti i Secoli del Paganesimo. Di fatti la riverenza per questo celebre Santuario dell' antichità andò tant' oltre fino ai secoli del basso Impero, che non sarebbe cessata, se non vi avesse satta opposizione il divieto Sovrano del Gran Teodosio, a bastanza noto agl'eruditi, ed ai Giuristi. Coll'andar del tempo, non si adorava sù questo Monte, con ispecial culto il solo Giove, ma vi si ag-

(i) In Monte Albana fe. triamphatu- di Paolo Emilio, adduce una forte pruorum , O jure imperit confutarte, & clareva chiamata da Retori ab exemplo. Non rum virorum exemplo dixit . Liv.XXXIII.7. (2) Id. Lib. XLIL pag. 22.

uning boc Paulli . Multi etlam , qui ab Senatu non impetrarunt triumphum in Monte (k) Livio al lib. XLV. 5.38. nel eipor- Albano trinmpbarunt . ed altrove . Quod tar l'Orazione di M. Servio, in favore jam in morem venerat Or.

(I) L'accennato Autore così li descrive. C. PAPIRIUS. C.F.L.N COS, ANNO. DXXII. DE. CORSEIS. PRIMVS. IN. MONTE. ALBANO. III. NONAS. MART. M. CLAVDIVS . M. F. M. N. MARCELLVS . ANNO . DXLII . II, PROCOS . DE . SIRACVSANEIS, EX. SICILIA, IN. MONTE, ALBANO.

Q.MINVCIVS. C.F.C.N. RVFVS. ANNO. DLVI. COS. DE LIGVRIBVS.BOIEISQVE. GALLIS. IN. MONTE. ALBANO,

C. CICEREIVS .... IT. PROPR, AN. DXXII, EX. CORSICA. IN. MONTE. ALBANO. KAL OCTOBR.

C.IVLIVS, C.F.C.N. CAESAR, VI. DICT, IV, ANNO, DCCIX, OVANS, EX, MONTE. ALBANO, VII. KAL, FEBRUAR,

#### 86 DELL' ANTICHISSIMA CITTA'

giunte, quello di Marte per mezzo de Salii, e quello degli Dzi Grandi, chiamati con vocabolo frigio Cabirii, o Caberi, chedurò fino ai tempi di Valente, e Valentiniano. L'effer Pontefice del Monte Albano più non s'intendeva a mio credere, l'efercizio del Sacretozio, ma un puro titolo dato a perfone coficiue, e per comprovar quanto fi diffe, non ci rincrefice di pubblicar di bel niuvo alcune Lapidi in grazia de Letterati. Grutero allapaga 235, ci efibifice la feguente.

TI. CAIŠARI. DIVI. AVG. F.
DIVI. IVLI. N. AVGVSTO
PONT. MAX. COS. V. IMP. VIII. TRIBVN.
POTEST. XVIII.
PONTIFICES. ALBANI.

Q. IVLIVS. Q. F. FAB. RVFVS. C. IVLIVS. C. F. SCA. BASSVS. FI. IVLIVS. TIB. F. FAB. MERVLA. M. IVLIVS. C. F. FAB. SENICIO.

Dal Fabretti Inscript. II. pag. 116. abbiamo l'altra. P. AEL. P. F. PAL.

TIRONI SALIO ARCIS ALBANAE. QVEM. IMP . CAES ANTONINVS AVG: PIVS. GERM. SARM. BRITT. AGENTEM . AETATIS. ANNVM. XIIII MILITIA . PRIMA . PRAEFECTVRA EQVIT. BRAVCO. NVM. D. FXORNARE DIGNATUS. EST. DEC. DEC. BLANDVS . PATER . PRO. AMORE. CIVI TATIS . SVMMAM . ET . SVMPTVM.OMNEM.

Kippingio nel libro delle Antichità di Roma cap. 12. num. 7. ci dà questa terza.

L ANTISTIVS. CN. F. HOR. SARCULO. SALIVS. ALBANYS. IDEM. MAGISTER. SALIORVM ANTISTIA. L. L. PLAVTIA. L. ANTHVS. RVFVS. L. IMAGINES. DE. SVO. FECERVNT. PATRONO. ET. PATRONAE. PRO. MERITIS. Le due seguenti le troviamo in Grutero pag. 323 ed in Ligorio. nelle quali si nominano i Dei Cabirj, il culto de' quali su trasserito in Italia dalla Beozia come avverte Pausania al libro nono.

> DIS. MAN . C. NONI . C. F. VRSI . SACERDOTIS . CABESIS . MONTIS. ALBANI. CVRIONIS. C. NONIVS. IVSTINVS ALVMNO . DVLCISSIMO . VIX . ANN. LL M. XI. D. XIII.

DIS. MAGNIS. MATRI. DEVM. ET. ATTYDI SEXTILIVS. AGESILAVS. AEGISIVS. V. C. CAVSARVM. NON. IGNOBILIS. AFRICAR. TRIB. ORATOR. ET. IN. CONSISTORIO. PRINCIP. ITEM. COGNITION. SACRAR. MAGISTER. EPISTOLAR. MAGIST. MEMORIAE . VICAR . PRAEFECTVR . PER . HISPANIAS . VICE. S. I. CVR. PATER. PATRVM. DEI. SOLIS. INNICTI. MITRHAE. ARCHIBVCOLVS. DEI.LIBERI. TAVROBOLIO. CHRIOBOLIOQVE. IN. AETERNYM. RENATVS. ARAM. SACRAVIT. D. D. N. N. VALENTE. VI. ET. FLAVIO. VALENTINIANO . IVN . AVG. COSS. IDIBVS. AVGVST.

Fine del primo Libro .



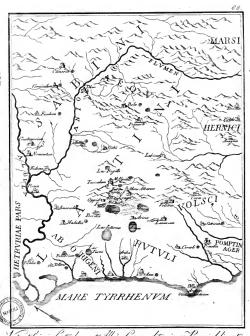

Vetustifiimi Latii, hoc est; Alba Longa ditionis, ac Viegni, delineatio

#### 89

# APPENDICE

# DEL LIBRO PRIMO.

In cui si contiene la descrizione dell'antico Regno Albano.

Diversi cambiamenti del Lazio, e sopra a tutto, la nuova

aggiunta fatta a quella Provincia dall' Imperador Augusto, fon noti in generale ad ogni persona, mediocremente instruita. L'antichissimo era molto ristretto, poichè non abbracciava il Pacse degl'Equi, Volici, Emici, ed altri Popoli, che non simple detti Latini, se non dopo esferre stati sioggiogat (o). In più luoghi di questo Libro abbiamo dimostrato, che Alba-Longa era la Capitale di questo Lazio; quindi è, che essento cin noi posti nel dovere di offire una Carta Topografica del Regno Albano, è manissimo, che non dobbiamo altra esporte, se non quella di questa Provincia, presa nel suo più antico senso, accennandone i confini degl' altri Popoli antichilimi, che la circondavano. Prima però di parlar delle Città, e Castelli in essa contenuti, farà qui luogo di premettere una piccola idea dei costumi, e dellapolizia di questi medsami Popoli.

Questo lavoro, che altrove farebbe riufcito di tedio, ci la inghiamo, che in questo luogo farà opportuno, ed utile. Dimoftrammo al Capo III. qual fosse la semplicità, e la rozzezza de primi Rè di tutte le nazioni Barbare; ora notiamo quella degl' antichissimi Latini. Non aveano essi, ne Corte, ne Reggia, ma il loro potere missuransi a norma dell'estenzione de'campi, che possedevano un cuojo non concio fermato con lacci intrecciati per la sgambia, un cuojo non concio fermato con lacci intrecciati per la sgambia, e due pelli, o due panii legati dalla parte posseriore dell'uomo, formavano tutto il loro arnese (b). Induravano i figli all'accuse.

(a) Demitt Agnis, Volfelt, Hernicht la prova di quanto fi diffe, Effo parlan-Or. omni terum ogre Latium oppellatus do degl'Ernici, de Volfei, e d'altri popofuit , Strabo lib. V. pag. 352. edit, cit. (b) A Virgilio dobbiamo ricorrere per

. . . . . fulvo/que lupt de pelle goleros

Tegman babet copiet, vefilție nute finifir! Infliture petit; credut regle aleve pero. Emeid,VII. v.688.ed al lib.VIII. v.457. coii di Evando ...... tunitague isducțiur arins, acque, e al ghiaccio; l'esercizio de'ragazzi consisteva nella caccia, e nel domar Cavalli; andavano sempre armati, e viveano

di rapine (1).

Tall erano gl'Aborigeni, ed l'Rutuli, nell'angufto circondario dell'Antichifimo Lazio, e tali le Comunità de'Volíci. Equi, Ernici, ed altri Popoli Finitimi. Non aveano effi grand'idea di guerra, e di pace, ne fi prendevain troppo cura dello ftabilimo to de'lor confini ípefilo foggetti alle vicendevoli ficorrerio direnni; Da li nafce, che vediamo fondate alcune Colonie dai Regi Albani in altena dizione.

Dopo la venuta di Enea, si accostumaron que'popoli, per quanto si può credere, a qualche specie di trattato, ond'è che vedemmo al cap. I. per la prima volta, un concordato fra gl'Etruschi, ed Ascanio, che assegnò loro il fiume Albula, per confine di flato. Piccola gelofia prendeano, che altri edificaffe fortificazioni, e Castelli, e questo, se non erro su il motivo per cui riuscì ad Enea di edificar Lavinio, e ad Ascanio Alba Longa. E' certo, che in quel tempo, era il Lazio quasi deserto ed i popoli confinanti non facean poco se attendevano a regolare le rispettivo loro terre. Da ciò nasce, che quest'ultima Città, che su l'oggetto di questo libro, potè senza grave ostacolo impadronirsi di tutta quell'antica Provincia. Poco importa il rintracciar l'epoca; basta saper che vi pervenne, e che molte surono le Città, e Castelli fondati da suoi Sovrani, quali suron riconosciuti da molte altre Città edificate, o anteriormente, o posteriormente, da altri fondatori, che dagl' Albani. Nella carta, che facciamo qui apporre si distingueranno le Colonie d'incerta ubicazione mediante un afterisco, ed intanto incominciamo la descrizione da quelle, che dai Rè di Alba furon edificate .

Leggiamo in Virgilio lib. VI. vers. 770.

Qui Juvenes quantas oftentant afpice vires.

At qui umbrata gerunt civili tempora quercu, (c)

Hi ti-

Et Tyrres pedam circumdet vincole plantis.

Che i Latini poi aveiler le tonache fenza dove induce Romolo Principe Rutulo a maniche, ce lo riferifec al Lib. IX. v.615. rinfacciare a Trojani la loro mollèzza.

Véus pille erces, O fugenti murite velli

Et tanice manico:, & babent redimicula mitre

(1) Id. lib. IX. a ver. 603, ad 613. (c) Notabill fono quefti due verfi, per-

Hi tibi Nomentum, & Gabios Urbemque Fidenam Hi Collatinas imponent montibus arces (Laude pudicitie celebres) addentque superbos Pometios, Castrumque Inui, Bolamque, Coramque. Hee tune nomina erunt, nune funt fine nomine terra. Quin, & Avo comitem fefe Mavortius addet Romulus, Affaraci quem fanguinis Ilia mater Educet; viden! ut gemine flent vertice crifle, Et Pater ipse suo Superum jam signat bonore En bujus, Nate, auspiciis illa inclyta Roma Imperium terris . . . .

Da questi versi abbiamo nove Colonie certe, delle quali la prima chiamavasi Nomento Città nella Sabina; oggi credesi La-Mentana (1) . Giaceva lungo l'Aniene circa ventiquattro miglia da Alba-Longa, e dieci da Roma. Si dice, che prendesse il nome da un certo Nomento suo sondatore.

Gabio Città, e Colonia Latina fituata nella via Preneffina dalla parte di levante tra Preneste, e Roma; è opinion di Solino, che fosse edificata da Galatto, e Bione fratelli Siciliani. Tanto di essa, che di Fidene Orazio ne parla come di due borghi del suo tempo (2) Scis Lebedus (dic'egli) quid sit; Gabiis defertior, atque Fidenis vicus; quindi può argomentarsi, se sia più vera la sentenza di quei, che la riconoscono nel moderno Gallicano, o degl'altri, che la vogliono situata precisamente, trà Monte Porzio, e la Colonna in quel sito, che ora chamasi Campo Gabio lungi da Alba, circa otto miglia. Livio (3) racconta, che questa città su resa soggetta a Romani per dolo di Sesto Tarquinio. Di essa, e dell'altre veggasi Strabone (4).

Fidena, era Città Latina, ora piccolo villaggio della Sabina, chiamato Castel-Guibileo. Essteva lungo il Tevere quaranta M 2 stadi

chè l'Autore dimostra la potenza Albana stesso, che attendevano a fondar Colocon fomma elevatezza, febbene con. egual precisione nel dire, e convertendo al costume de'suoi tempi quello degl' Albani, li finge coronati di quercia per diano de laud. Stilicon. 3. indicarci, che quei Sovrani nel tempo

nie, pensavano a confervar le vite de 'Cittadini , e a difenderle dall'ingiurie nemiche . Sentiamo a questo proposito Clau-

Mos erat in veterum caffris at tempora quercu Velaret validis fufo qui viribus botte Cafurum patuit morti fubducere cluem .

(1) Dionif. lib.III.pag. 84. edit.citat. (3) Lib.I. 5.53. 54. (2) Lib. I, epift. 11. (4) Lib. V. Geograph. fladj (d) Iontano da Roma, al dir di Dionisio (1), e da Alba circa diciotto miglia. Questo celebre Storico seguita a narrare essere flata edificata dagl' Albani unitamente a Nomento, e Crustumio fotto la condotta di tre Fratelli fondatori delle medefime . Solino (2) pretende, che folle dedotta da Ascanio unitamente ad Anzio dopo la fondazione di Alba-Longa. Comunque sia, superati ch'ebbe Romolo i Fidenati la tolfe agl' Albani, feppure può dirfi tolta una Città, che nnitamente ad alcune altre s'era gia fottratta all'obbedienza de' medefimi per la loro debolezza (e). Dopo un celelebre fatto d'arme Romolo dichiarò questa città Colonia Romana il di 13. Aprile dell'anno tredicesimo di Roma, dove trasportò mille, e cinquecento di que' Coloni (3). In appresso, questa co-Ionia, costò molto sangue a' Romani, per le continue ribellioni, e guerre softenute contro di essi, per cui si rese celebre, e somminittrò argomento al Scrittori delle cose Romane di farne frequente menzione. Al tempo d'Orazio non era, che un piccolo villaggio, e nella stessa maniera ne parlano Dionisio, e Properzio.

Collazia delle cui rovine non se ne ha il minimo vestigio: esisteva sopra de' Colli prossimi all' Aniene circa sedici miglia lungi da Alba, e quattro da Roma. Era Castello del Lazio, ma confinava co' Sabini. Festo ci dice, che prese tal nome dalla collezione delle taffe pecuniarie, imposte all'altre Città, da Tarquinio, per riftorarla. Si può credere, che questa Colonia Albana, distrutta Alba Longa, passalle sotto la soggezione de Sabini, giacchè Livio (4) racconta, che Tarquinio, foggiogati che gl' ebbe ne ricevette la dedizione di cui riporta la formola. Qui Lucrezia violata da Sesto Tarquinio si dette volontaria la morte onde cantò il Poeta, laude pudicitiæ celebres, e qui nacque Collatino marito di quell'illustre matrona Romana; surgit (scrisse Ovidio) cui dederat clarum Collazia nomen (5).

Pomezia Città ne' Volsci, esisteva lungo l'Usente, siume che scorre, e trabocca nelle Paludi Pontine. Fù presa per assalto da Tarqui-

(d) Lo fludio era uno spazio di seicento-venticinque piedi , o fia centoventicinque palli; Plin. lib.II. cap. 23. ed era un' ottava parte di un milliario, onde refulta , che Fidene era lontana cinque. miglia da Roma.

(1) Lib.II. pag. 52. edit. not.

(2) Cap. VIII. pag. 20. edit. Bafil. 1 528.

(e) Nam qui tum circa ea loca erant,

il pro fe quique feorfim babitabent .... neque Albanes admodum curabant . Erans Collatla , Antenna , Fidena , Lavinium , alia . que id genus .... Strabo . lib.V. pag. 130. & 251. ed. Amft. 1707.

(3) Liv.I. 14. I.27. II. 19. IV. 21. & feq. (4) Lib. I. 37. 57. 58. Dion. lib. III.

pag. 84. edit. cit. (5) Lib. II. Fastor. Tarquinio Rè de Romani nella guerra de Volíci, e prima de tempi di Dionifico era già deferra. I fiuoi abitanti passarono nella Città di Suessa, de di chiamata Suessa propieta di Suessa di Control di Contr

"I L'affet à Înus giaceva nel paefe de Rutuli alle (piagge del Mar Tirreno. Era fotto la tutela del Dio Inuso, o ils Fauno, e Silvano, come lo chiamarono i Latioli, ed è il medefimo, che il Dio Pan de' Greci. Qui aveva effo il fino Oracolo, e fi crede, che rispondelle in versi Saturnali. Di questo Castello non ne appare vestilio:

Bola era un Castello negl' Equi piantato sul confine de' Latini di cui a tempi di Plinio non se ne vedeva più vestigio.

Corr oggi Ceri Città del Lazio fituata nel Pacie de Volfet tra Velletti, e Sezza lungi da Alba citra quindici miglia, fi crede edificata da Trojani, e prefe il nome, come fi dice da Corra Fratello di Catillo, e di Tiboter. Quella città unitamente a Pomezia, passo fotto la devozione degl' Aurunci, disfrutta Alba-Longa; poi se ne ribello (2).

"Roma, come ſpiega il Poeta, a cui conſentono tuti gli autori anitchi, e moderni, fii fondata da Romolo, e Remo ſratelli Albani di Regia flirpe, lungi da Alba circa quattordici miglia. Queſta ſamoda Colonia, non Glo giunſer s ſaperare, e diflruggere la ſua matrice (Cap. X.) ma a renderſi ſignora dell' Univerfo, onde a propoſtio cantò di eſſa Marziale (ʒ):

Terrarum Dea, Gentiumque Roma

Cui par est nibil, & nibil secundum.

Paffiamo ora a parlare delle altre Città, e Caftelli, de'qualio, o fe ne ignorano i fondatori, o fon ricoperii dal manto favoloto, ma che per altro furon ficuramente abitati dagl'Albani, e dipendenti dal lor governo.

Anzio etifieva alle spiagge del Mar Tirreno verso il Promontorio Circco lungi da Alba-Longa ventiquattro miglia in circa. Son diversi i pareri circa la sua origine; Dionisso la vuol sondata da Anzio Angio di Ulisie, e di Circe; e Solino la cre de cdiscata da Ascanio unitamente a Fidere; ma qualunque sia più vera delle due opinioni, questa Città vanta sempre antichità remo-

(1) Liv.J. 53. f.b.H. 16. 25. Plin.lib.III. cap. 5. Plutarch. in Annibale. (2) Liv. lib. II. §, 16, (3) Lib. II. remotissima, ed è certo, che ne'primi tempi dipendeva da Alba . Plinio (1) ci fa sapere , che allora chiamavasi Apbrodisium , quindi sembra più ragionevole il sentimento di Solino, giacchè Ascanio si credeva Nipote di Venere, e Venere chiamavasi Aphrodisia dalla spuma del Mare, da cui credevati nata; onde pareva giusto, che Ascanio chiamasse questa Città marittima col nome di sua Nonna. In appresso su nobilissima Città de Volsci. e su soggiogata da Tarquinio Superbo. Dopo molti combattimenti co' Romani riacquistò la libertà, ma finalmente su riconquistata dal Console Tito Quinzio Capitolino . Fù celebre per il tempio della Fortuna Anziatina, famoso Santuario del Paganesimo. In essa Coriolano passò il suo essio, ed in essa viddero il giorno Caio Caligola, e Domizio Nerone. Claudio Nerone la restauro, e vi fondò il porto, di cui veggonsi in oggi miserabili avanzi. Ora il porto è di poca confiderazione; Anzio è conosciuto col nome di Nettuno, ed è foggetto alla Sede Vescovile d'Albano.

Lovinio edificato già da Enea in memoria di Lavinia inzamoglie fi può credere, che dopo la morte di essa passassi di il dominio d'Alba, ma seguita la distruzione di questa Città, i Ratuli finitimi, che aveano la lor Sede in Ardas se ne refero probabilmente Signori. Giace deserto in quel campo, che chiamassi Monte Levano, e S. Petronilla lungi da Alba circa dodici miglia.

Laurente antica Sede degli Aborigeni dopo la morte di Latino, passo con tutto quel piccolo Regno alla loggezione del Rè Albani. Si diste Laurento, o perchè il sito territorio abondava di lauri, o perchè la Casi Reale diffingueasi mediante un lauro (2). Nella moderna Prattica riconosciamo l'autico Laurente, che distava qualidei miglia in circa dalla sita Capitale.

Fondata che fia l'ultima Colonia Albana, e Romolo dato principio ai rapidi progreffi del valore Romano, s'incominciò a vedere fensibilmente la decadenza della Città Metropoli, per la perdita di alcune riguardevoli Città foggette, rapitegli da quel fuo figlio ambizioso di eftender la propria dominazione. Nell'anno quarto di Roma perdette Crustumerio, o sia Crustumio quando quegli portò la guerra ai Sabini (3).

Questa Città, che oggi vien creduta Palombara, o Marcigliano recebio era piantata propriamente nel pacse Sabino lungo il Tevere laddove questo fiume riceve l' Allia, ora il Rio di Mosso

<sup>(1)</sup> Lib. III. cap. 5.

<sup>(3)</sup> Dionif. Lib. II, pag. 47, edit. cit. & lib.III. pag. 84.

<sup>(2)</sup> Virgil. Eneid. VII. verf. 59.

Mollo, ed era distante da Alba-Longa, circa trenta miglia. O foile, che gl' Albani, stante questa lontananza non potesser opportunamente soccorrerla, o che Numitore ristabilito dal suo Nipote nel Trono Albano, a dilui contemplazione non ne prendefse l'assunto; Romolo ebbe tempo di soggiogarla . e di farla Colonia Romana. La stessa sone toccò a Fidena come si disse/di sopra, a Cameria, e Medullia. Dionifio (1) ci fa fapere, che Cameria ne' tempi remotiflimi fu nobiliflima fede degl' Aborigeni. Questo scrittore ne parla secondo l' opinione, che se ne avea al suo tempo, e ci offre l'idea di una Città molto forte, e popolata quando ci afficura, che Romolo unito a Tazio vinti i Camerini, ne trasportò quattromila nella sua Roma, ciò che accadde nell'anno quinto di questa Città . Ci dice altrove il testè mentovato Dionisio (2) che Medullia su edificata dagl' Albani, e che prefa da Romolo a patti fu ascritta tra le Colonie Romane . In questa città ebbe origine il Padre di Tullo Ostilio terzo Rè de' Romani .

Diffrutta Alba-Longa da quefto Sovrano, e tradottone interamente il di lei popolo in Roma, fi videro i cantoni Latini, formare uno Stato-unito, e congregarfi nel Luco di Ferentina, come oftervammo al Cap. XI. per refiftere a Romani e per difendere la loro indipendenza. Quefta Societi latina, per quanto fi può raccogliere, era composta dalle feguenti città una volta foggette ad Alba, ed allora congregate per la libertà della nazione-

Tufulo fituato alle radici del Monte Albano verso Tramontana non lungi da Alba più di fette miglia, che fi credea fondato da Telegono figlio di Ulisfe, e di Circe; ne'tempi posteriori si rese celebre per aver fatto fronte ad Annibale, e per le faine fe questioni di Ciccrone quivi composte, e intitolate le Tufulupre. A tempi nostri chiamali Frafati Sede Vescovile Cardinalizia tra le sette Collaterali ed Alfishenti.

Labico fitualo tra Frofesti ed Anagni, che vantava pet fio fondatore Glauco figlio di Minos chiamato per agnome Labico dallo fitudo militare di cui fi ferviva, che per aver dalla parte interna il manico, o fia bracciale fi chiamava da Greci Labi. Si penfa, che Valmontane fia l'antico Labico.

Preneste situata ne' confini degl' Equi, che esiste anche à di nostri col nome di Palestrina, è uno de' Vescovadi Cardinalizi suburbicari. Stefano scrisse, che sosse edificata da Prenesto siglio

(1) Lib, II. pag. 52. & lib, III. pag. 79. (2) Lib, III. pag. 62.

di Ulisse, e di Circe, Solino (1), da Preneste Nipote di Ulisse, e figlio di Latino, e Virgilio da Ceculo figlio di Vulcano.

Tibure piantata in un Colle nel confine de Sabini, proffimo alle cataratte dell' Aniene, che si conosce da noi col nome di Tivoli; è sede Vescovile. Catone, e Solino (2) scrissero, che fosse edificata da Catillo Arcade comandante della iguadra di Evandro. Sestio Istorico Greco Iasciò, che Catillo figlio di Amfiarao, dopo la morte del Padre presso Tebe, venisse in Italia, e che stabilitovisi, vi procreasse trè figliuoli, Tiburte, Corace, e Catillo, i quali discacciati da quella Città i Siciliani, la chiamarono Tibur dal nome del fratello maggiore.

Aricia non lungi da Alba più di trè miglia, che pretendeva il suo principio da Archiloco Siciliano, o da Ippolito figlio di Teseo: Lavinio; e Cora, delle quali parlammo di sopra, furon le città disegnate. Vedemmo al citato Cap. XI. Auco Publicio da Cora, e Spurio Vecilio da Lavinio dichiarati capitani dalla società Latina, e vedemmo come da essi si difese la libertà, come mantennero in dovere tutti i castelli già subordinati ad Alba-Longa, e come rientrarono ne' loro diritti fopra degl'altri, di già foggiogati da Romolo, o da altri suoi Successori. Di più, osservammo, in comprova di quanto si disse, l'arrogante e libera allocuzione di Turno Erdonio Aricino alla Dieta Ferentina, e la stragrando autorità di Ottavio Mamilio Tusculano il Primate più potente della nazione, che obbligato da Tarquinio, col vincolo di parentela, dette il tracollo alla Latina indipendenza. Non recherà perciò meraviglia, se si legga, che quest' ultimo Rè de' Romani, nella guerra decisiva, che fece ai Latini, ridusse alla sua divozione, Corniculo, Ficulena, Cameria, Crustumerio, Ameriola, Medullia, o Nomento (f). Medullia era stata già combastuta da Anco Marzio nel tempo stesso, che acquistò, Ficana, Tellene, e Politorio (1). Eran questi trè Castelli Latini, esistenti nel territorio di Laurento, l'ultimo de' quali, essendo restato vacuo di popolazione, che fu tradotta ful Monte Aventino, perchè prestava comodo ai Latini, di ricoverarvisi, per sar nuove sorprese a' Romani, su totalmente distrutto. Così un dopo l'altro, furon parte rovinate, parte

(1) Cap, 8. pag. 19. ed. cit. ex Zenodo- Humerlum , Americia , Medullia , Nomentum . Hec de prifeis Latinis capta oppida . Liv. lib.L. 5.38. (3) Liv. lib. I. 6.23, Dionif, III. pag. 81.

to . V.Cecconi la Storia di Paleffrina . (2) Ibid.

<sup>(</sup>f) ... nomen onne Latinum donnit . Corniculum , Ficulnes vetus , Cameria , Cru-

parte foggiogate dai Romani tutte le Città, Castelli, e Colonico degl' Albani.

Nella guerra chiamata propriamente Latina, fu disfatta la Società Latina, e ne fu soppresso anche il nome, di maniera che Roma nel principio del terzo secolo dalla sua fondazione si vide foggetto l'universo Lazio. In questa guerra, furon battute parimenti molte potenze finitime, ed alleate alla Latinità, come furono i Volsci, gl' Equicoli, gl' Equi, gl' Ernici, e i Marsi, e si dilatarono i confini della potenza Romana. Ci sembra qui a proposito di riscrire un passo di Lucio Floro, acciò resti provata la nostra asserzione., Poco passò (dic'egli) che s'incomin-" ciò a combattere per causa de confini con gli stessi Latini, e " fi continuò senza intermissione. Chi crederà che Sora, ed Algi-" do furono allora formidabili? Satrico, e Corniculo ti stimavan " come Provincie; di Veroli, e di Boville (è vergogna il ricor-", darlo) noi pur trionfammo. Tibure, ch' è ora, come un bor-" go di Roma, e Preneste, delizia dell'Estate, non suron prese, " se non dopo esserne stati fatti i voti in Campidoglio. Di Fiefole " avvenne ciò che poco fà successe di Carra; il bosco dell' " Aricia era allora per noi, come adesso la Selva Ercinia; Fre-" gelle come Geforiaco, ed il Tevere come l'Eufrate. Corioli " parimenti (ahi che vergogna!) fii riputato di tanta gloria il " vincerlo, che a Gneo Marzio, che prese la terra, rimase il " nome di Coriolano, come se avesse presa Numanzia, o soggio-" gata l'Affrica. Si vedono tuttavia le spoglie riportate da Anzio. " che Menio appese nella loggia del Foro, predata l' armata ne-" mica.... frà tutti i Latini, furono oftinatiflimi gl' Equi e " i Volsci, che poteron chiamarsi nemici quotidiani, ma questi " furon particolarmente domati da Lucio Quinzio; quel Dittato-" re, che venne dall' Aratro.

In questo bel tratto di Storia, troviamo nominata la cittadella di Algido futuata al Stetturitone della deferta Alba-Lorga, non molto lungi dal Foropopilio, o Fare del Papolo, e dal Castello Eabiro, de quali partamuno a basta ne Capitoli XIII., e XIV. Si legge di più che i Romani trionfarono di Vervii, e di Boville, e qui ci vediamo nell'obbligo di chiarire di qual Boville intenda parlate Lucio Floro. Due furono presso gi'amichi le città di questionome, una apparteneva agl'Emici, come situata trà Alatri, e Vervii, che è quella di cui si menzione il citato Antore, eo credesi l'odierno Bauco; s'altra apparteneva al Lazio ed era difinata di come situata di superiore di calci di menzione il citato Antore, eo credesi l'odierno Bauco; s'altra apparteneva al Lazio ed era difinate.

flante dalla nuova Alba, come vedremo al libro (econdo, circatrè miglia, e dieci da Roma. Quefla città della quale ci occorrerà parlare più volte in apprello, fù più recente dell' altra, poiche prefe tal nome da un bowe ferito, che dovea effer fagnificato a Giove Leziale ful Monte Albano, e che giunfe colò fitracinando le inteflina; onde fi diffe Að Boni Illia indi corrottamente Poville. Effictiva al margine dell' Appia, e col tratuo del tempo fu dichiarato Municipio Romano, ma di effo non ne appare vefligio quantunque Svetonio (1) ci afficari, che effichef in tempo dell' Imperadore Auguflo, il cui cadavero fù quivi trasportato da Nola, e da Ia Roma dall'ordine Equeflio

Ci siam dati il carico di così analizare ogni castello che fia nominato in quest'opera, e che si ubtordinato ad Alba-Los-go, indi alla Lattinità, si perchè non si creda che sien stati colocati a cappriccio nella carta Topografica, si perchè il lettore-erudito abbia di che pascere il sio genio letterario, come anche perchè la critica austierità non ci accusi no di trospa credulità, o di trasfurratezza nella descrizione del Regno Albano che pet avventura si non si sossi osci dimostrato, avrebbe sembrato, che l'avessimo volto dipingere troppo vasso relativamente al tempi ne ouali sostiva di producti di perconalità di con con si sossi così dimostrato, avrebbe sembrato, che l'avessimo volto dipingere troppo vasso relativamente al tempi ne ouali sostiva di producti di perconalità sossi carte di cart

(1) In vita Octav, cap. 100.

FINE.

# DELL'ALBA-NOVÄ

MUNICIPIO ROMANO

## LIBRO II

0.000000

CAPO I.

Caufe, e fondazione dell' Alba - Nuova, o fia dell' Alba Media tra Alba - Longa, ed Albano.

Istrutta Alba-Longa dalle fondamenta, ed uguagliata. al suolo, non potè mai più risorgere dalle sue rovine; certo è però, che un altra città dello stesso nome fu edificata nella campagna Albana, ma non è certo il di lei fondatore, nè l'epoca del suo principio. Di questa noi dovendo parlare giustamente ne duole, che in un punto cardinale di essa ci troviamo involti in oscurità si denfa che non polliamo eftricarci, fenza ricorrere alle conghietture. Giunfe la Romana potenza all'intera conquifta del Lazio nel terzo Secolo di Roma, indi scorrendo a guisa di Torrente inondò della sua gloria, e del suo splendore tutte le cose a se vicine, ed apprese l'Italia tutta a tremare sotto gl'artigli delle Aquile Romane. Tutte le penne de' scrittori s'impegnarono a descrivere i lor voli, ed abbandonarono la storia de luoghi vicini, ne altro ce ne differo, se non quanto ebbe relazione con Roma. Apprendemmo che i Romani frequentavano il Tempio di Giove Laziale . che vi rinovaron le Feste Latine, e che apriron l'Emissario del Lago Albano, unicamente, perchè contribuiva all'onor loro ed alla lor grandezza. E perchè non ci dicono le storie altra cosa? perchè non ci raccontano, che si procurava per mezzo anche della Religione dai Romani di popolar questi luoghi, e che su quel gran foro aperto appostatamente per non lasciare incolta questa campagna ubertosa? Cicerone, che conobbe questa verità, ce la spiega all'uso di buon politico nel libro secondo della Divinazione . Cost (dic'egli) l'acqua Albana fil condettata per l'utilità del campo suburbano, e non per la conservazione di Roma, e del CampidoCampidoglio (a). Si voleva adunque, che questo terreuo di suzAnni natura fertile si rendessi encor più fertile mediante l'innaffiamendi R. to delle acque del Lago Albano, e questa si la ragione per cui 
si avverti di far tispondere l'oracolo, este le dispresiglero per lacampagna, e si guardassero di talciarte giungere ai Mare (b); per 
questa medessima cuasta si volle munir l'Emissimo anzidetto di cateratte, onde potessero darsi, o trattenersi le acque dai contadini 
secondo il bissono (c).

Tali furono li provvedimenti de' Romani sù tal proposito; ma come poteano eseguirsi senza popolazione? Fu d'uopo pertanto, o che vi mandassero un certo numero di persone, o che richiamassero quivi le genti sparse per il Lazio, e disperse dallo armi de' Galli i quali poco prima aveano affediata Roma, ed il 387. Campidoglio, ed eran stati messi in suga dal valor di Camillo, come avvertimmo al cap.XIV. del libro primo. Quegl'uomini allora amanti del proprio suolo, ed attaccati alla Patria Religione, che mediante le Feste Latine si teneva in vigore nel Tempio di Giove Laziale, si dettero a sabbricarsi tuguri in que' luoghi, che conoscevano più vantaggiosi, e sostenuti dai Romani, che favorivano l'aratro, e la spada ugualmente, incominciarono a coltivar quella campagna, e ad abitar quella parte sottoposta al Monte, che oggidì vien' occupata dalla moderna Città d' Albano, ed altro nome non le imposero, che quello della campagna, cioè Alba, ciò che dee effer accaduto, se le nostre conghietture sono vere.

Questa se mal non m'appongo, su l'epoca dell' Alba Nuo-

va. o sia dell' Alba Media detta posteriormente Albano.

Giaccya effa, come giace al prefente, fotto un cielo tempeato, e diffinguevasi dall'altra Alba fituata nel Paefe de Marzi per mezzo dell'aggiunto, che quella portava di Alba Fucen, e Fucentia. Quest'ultima città vien situata da Strabone fulla via Valettia (A), e nell'iltimerario d'Antonino è chiamata Fucentia, percibè è prossima al Lago Fucino, e si vede untavia essistere sullo con-

(a) ... ita aqua Albana dedulta ad utilitatem agri fuburbani, non ad arcem. Orbemque retinendam.

circa il fine del quarto secolo di Roma.

(b) Romane, Aquam Albanum, cove lacu continert, cave in Mare menare fuo fiumine finas; emissam per agros rigable, dispposamque rivis extingues. Liv.liv.V. §.17.

(c) Lacus profundus ell, ac mognus, ex Lib.V. pag. 238, & 140. ed. Amft. 1707.

que, redastis claustris, in fubjestes campes difpenfatur aqua arbitratu agressium. Dionyl, lib. 1. pag. 24. ed. cit.

(d) Sant in ea (via Valeria) Urbei Letine Valeria, Carfeeli, & Alba ... inter quoi maxime mediterrana est Alba, Marfi finitimo, feopulo infita fubilmi . Lib.V, pag. 228, & 240, ed. Amst. 1707.

glio, come la descrisse Strabone, poche miglia di là dall'antico Cuculo detto oggi la Scurcola. Livio (1) la ripone dentro il confine degl' Equi, e Plinio per lo contrario la fitua dentro il confine de' Marzi. La causa di questa diversità d'opinioni, rislette il Sig. Avvocato de Sanctis (2), nasce non già dall'essere state due queste Albe, ma bensì dall'essere stata la medesima, ora in potere de' Marzi, ed ora degl' Equi; oltre di che, le città fituate fu i confini, fogliono spesso attribuirsi or'all'uno, or'all'altro popolo. In appresso i scrittori dispensandosi dal più dare a questacittà l'aggettivo di Fucens, aprirono il varco agl'equivoci, co detter motivo ai meno accurati di confonderla con la nostr' Alba . Quando però si voglia per poco riflettere, osferveremo, che l'Alba di cui parliamo, non può in modo alcuno confondersi con la Marza. Vedemmo, che quella era fituata fulla via Valeria, edificata fopra uno fcoglio, proffima al lago Fucino, nella Provincia de' Marzi, ed i suoi cittadini chiamavansi Albensi (e). I cittadini della nostra per lo contrario si dissero Albani, e la città era fituata fulla via Appia, non più lungi da Roma di dodici miglia, e trè dalle rovine dell'antichissima Alba-Longa, nel cuore della Provincia del Lazio, ed in terreno fertile, e deliziofo. Vedeva fotto di fe tutto il piano della campagna fino al Mare, e godeva della vista dell'istessa Roma, come la gode anche al presente. S' intendeva allora fotto nome di agro Albano tutta l'estensione di quel Paese, che avea per confine da levante l'agro Aricino, e Lanuvino, da ponente il Laurentino, e Bovillese, da tramontana il Tufculano, e da mezzogiorno l'Ardeatino, come può vederfi nella carta topografica appofta all'Appendice del libro primo. Una situazione si deliziosa, ed amena venne ben presto abitata da gran numero dei contadini, che riconosciuta la sertilità del terreno, con le loro industrie, e con le loro satiche resero questi campi maravigliosi per l'abbondanza d'ogni genere di frutti, e di biade. Della fertilità di essi ne parleremo singolarmente in appresso.

Roma nel fecolo quinto era giunta all'intero dominio dell' Italia, e dopo tante guerre softenute, gl'aifari di quella città aveano incominciato a ripigliar i l'antico sistema in ordine allaquiete, ed in ordine all'opulenza s'eran possi in uno stato ben

Ueris major bonor babendus fit Albenfibus,

<sup>(1)</sup> Lib, X. Dec. 1. Lib.III. cap. 12. (2) Differt. fopra la villa d'Orazio.

<sup>(</sup>e) Cic.Rhetoric.ad Heren, lib.II.5,28,

mineriore. La pace, e le ricchezze, davano maggior campo a fuol Anni citatdini di penfare a la necesfario non meno, che all'utile, e da id R. comodo. Alcuni de più potenti detter d'occhio alla campagna Albana refa così brillante, e ferrile, e da ill'amena fituazione del nuovo Oppido. Piacque loro questo foggiorno, e di il penfero dell' utilità, che farebbe lor ridondata da questo campo li pofe nella determinazione di fostener gl'Oppidani, di fondarvi de predj, e fabbricarviti delle case trutali, che in tempo della frugalità repubblicana fervirono unicamente al comodo, e di poi al lulio, come offervereme in apperici

Questa è la fanciullezza dell' Alba - Nuova; ora possiamo fisfar l'epoca della di lei adolescenza nell'anno 440 di Roma, in cui dal Senato fu incaricato Appio Claudio fopranomato il cieco di far lastricare una strada, che da Roma conducesse a Capua, che in appresso dal suo nome si chiamò Appia. Si disse, che la Repubblica in quel tempo era giunta all' intero dominio dell'Italia, e provvidamente fece aprir questa via per comodo de popoli foggetti, che andavano alla capitale, e fopra tutto per il traggitto degl' Eserciti. Fù dato principio all'opera nell'anno 443, e quel faggio Cenfore, tanto per mantener la linea retta, quanto per non privare i viaggiatori di que' comodi, che fomminiltran loro le città, che incontrano, volle condurla per mezzo della nostra Alba, indi sotto la Riccia, e Lanuvio, piuttosto che protenderla con maggior faeilità, da Boville per il piano delle campagne fino ad Ulubra (f). Allora quei nobili Romani, che aveano i loro predj nel territorio Albano, più frequenti venivano a far le loro villeggiature, per il piacere del continuo tragitto delle persone, e per questa ragione suron' obbligati di far mutare aspetto alle loro case di campagna, e di accrescerle di maggiori eomodi per l'ofpi-

(f) Bezille en wa'natico Moniejpo, noil istato Golonia Romana, il foo tertirorio in dato ai Soldati Veterani. Eta
afiai diverfa dall' jaten Boville degl'Eraici, come fi avveri all' Appendice dal
Ela. Jacibe elifette dieci miglia lungi
da Roma, e poco più di due dalla notir
Abba, precisamente na dito dall' elleria
dalli Fratsechie. Eta nilpettuble per il
Tatavo, per il Circo, e per il Sacrario
della Gala Gislia, ja cui v'era inabata
in threas del Dove Augusto. Di Bentille
tatava del Dove Augusto. Di Bentille

fittor fatte mensione de quali tutti granichi farinori, ed è dilettrovile pri gl'erodati il rificonarame i longhi afi Lazio actio del Pvolpi pro VIII.lib.ra. Unidos, poi en un'Oppido, che dai Trimmetti fi posteto al grado di colnia, si può credere, che nel tito di Cilibrar efficie Giberra, giacchi den di, che pottano foolpito quello nome tinnon quari tutture, indi traiportate in Velletti, dove di conferenzo nel Palazso della Magilitraran.

l' ospitalità degl'amici. La famiglia Clodia vi formò la fua Villa, e forse dall'esempio di questa molti Romani v'ebber la loro, come diraffi a suo luogo. Godeva intanto il nuovo Oppido di vedersi accresciuto di fabbriche, e di lustro per modo che la sua popolalazione esercitava un traffico attivo con i passaggieri dell'Appia, con le persone, che andavano alla visita di Giove Laziale, e di Diana Aricina, e manteneva un vincendevole comercio con i Lanuvini , Aricini , e Bovillesi . Si può credere , che quest'ultimi si unissero più degl'altri ai nuovi Albani in amicizia, e in parentela, come que' che portavano l'istesso nome, fore perchè vantavansi discendenti dall'antichissima Alba-Longa, per cui tenevano l'aggiunto di Albani-Longani. Prima di far passaggio ai progresfi, e alla grandezza della nostra città, in grazia degl' Eruditi, ci piace di comprovare con due lapidi il riferito sentimento. La prima fu pubblicata dal Fabretti, l'altra ancora inedita e molto importante per le cariche che vi si ricordano, si conserva nel Museo Borgia in Velletri.

P. SVEENATI. P. F. PAL.
MYRONI
EQUITI. ROMANO. DECVRI
ALI. SCRIBARYM. AEDILIVM.
CVRVLIVM. LVPERCO. LAVREN
II. LAVINIATI. REFITIACO. LAVREN
II. LAVINIATI. REFITIACO. NEV.
APOLI. ANTINOTION. ET. EV
MOSTIDON. DECVRIONI.
TITUVIRO. ALBANI. LON
GANI. BOVILLENSES
MVNICIPES. OB. ME
RITA. EIUS. L. D. D. D.

Q. LICINIO.

MODESTIN.

LABEONI . XW
FETHALI . CONSVL.
PRAEF. AERAR
VIAE . SALARIAE.
PLEBIS . QVAESTO
CAE . XVIR . STILITI
ALBANI
BOVILLENS

CAPO

### CAPO II.

Si stabilisce in Alba un' alloggiamento di truppa, chiamato Castro Pretorio, Castro Meniese, e Mansione Albana, ed acquista la Città il carattere di Municipio.

T N tale stato di ascendenza ritrovavasi la nostra Alba, quando forpresa da improvviso, ed universal timore vennero alquanto disturbati i suoi progressi da un'illustre Barbaro, che dall' Affrica a guisa di fulmine scorse, e mise in rivolta i sistemi della Repubblica non meno, che d'Italia. Questi è Annibale, che tanto incuffe terrore, quanto non avrebber fatto tutte le nazioni straniere unite insieme. Cadde in mente a questo gran Capitano di voler affediar Roma. Si spaventavano le genti al solo suo nome, seguita la famosa sconsitta di Canne, e sapendo, ch'egli s'era incaminato colle sue truppe all'esecuzion de suoi meditati. la Provincia del Lazio si vide nell'estrema costernazione. Il Proconsole Fulvio, avendo penetrato, che Annibale avrebbe battuta la via latina, per rincorar quei Popoli, e per ficurezza di Roma 542. scelse de' migliori soldati, e li destino di presidio per l'Appia (a). Il Senato intanto avutone l'avviso muni la Latina, che secondo Strabone (1) passava tra il Tusculo, ed il Monte Albano, ed a tal effetto fece andare un presidio, e nella Rocca Tusculana, e nel medesimo Monte Albano (b). Alcuni pensano, che questo presidio fosse posto in quell'occasione nel sito, ove esiste l'Albano Moderno, ma Livio si spiega chiaramente; il Senato intendeva di munit la via latina : ed Annibale fi accampò nei prati di Foro-Popilio, come si avvertì al Cap. XIV. del Libro Primo. Egli calò da Algido per occupare il Tufculo (c), d'onde effendo flato respinto, su obbligato a diviare, e passar sotto Gabio, per andar

fotto Roma. Alba, come si diste, non su esente dal comun timore, e le sue selici disposizioni suron certamente per qualche tem-

(a) Fulvius inde cam Annihalem Latina via ituram fatis competifet, siple per Appite Ministry, quaque proprie cam viom fant, Setiam, Soram, Lavinium pramifit, at commentar paratis, Or la Urbibus babereast, Ot was proferrent. Liv. lib. XXVI, §. 8.

(1) Lib.V. pag. 237. edit. cit.

(b) Prafilia in Arte, in Capitolio, in murit, circa Orbem, in Monte etiam Albano, arque in Arce Tusculana ponuntur. Id. ibid. §. 9.

(b) Inde Algido Tusculum petils; nec recepius menthus, infra Insculum dentrorfus Gablos descendis. Id. ibid.

po

po disturbate, ma non su la città più miserabile della Provincia. anzi può crederfi, che questi timori ridondassero in di lei vantaga gio, giacchè le genti d' Algido, di Foro Popilio, de' Fabi, e d'altri castelli che esistevano sul Monte Albano, atterrite dall'armi Cartaginesi fuggendo, forse in essa si ricoverarono, e dopo ancora la ritirata di quel Prode Affricano seguitarono a formar tutto un Popolo. Allora incominciò a regolarsi con le proprie sue leggi, e prese forma di Municipio, qual dovea riguardarsi, per esser delizia de' nobili Romani, situata ne' campi dell' antichissima Alba-Longa, al margine dell' Appia, ed in vicinanza dei Municipi Lanuvio, Aricia, e Boville. Non possiamo afficurare il lettore dell' epoca giusta in cui Alba giunse ad ottener questa qualità, ma è certo, che vi giunfe, ne saprei conghietturarlo in altra occasione, che in questa. Scrive Livio (1), che in questo tempo, che corrisponde agl' anni di Roma 544 in circa, le Colonie Romane erano trenta, e che dodici di esse, tra le quali nomina Alba, negaron di prestar soccorso a Roma rispondendo a Consoli di non aver modo, onde ricavar foldati, e danaro. Io noto a bella posta questi passi di storia e risletto, che lo Scrittore della Storia. Romana nomina Alba in ambi i luoghi vicino a Carfeoli, oggi Carfolo nel confin dell'Abruzzo, onde voi che leggete, intendiate, che trattafi quì dell' Alba de' Marzi.

Ma ciò che rifguarda la nostra si è che rientrati gl'affari della Repubblica nel Ioro fiftema, i Romani feguitarono a frequentare le loro Ville, ed i loro Predi, ed istruiti dalle passate rotte, e sorprese di Annibale, formarouo il pensiero di sortificarla, come luogo apportuno di fortezza. Si volie, com' io penfo, che quel presidio posto già sul Monte Albano, fosse qui trasportato per guardia continua dell' Appia, e sin d'allora, per decreto del Senato, vi alloggiò un buon numero di Soldati col nome di Mansione Albana. Non sappiamo di quanti Soldati fosse composto questo Quartiere, ma è certo, che per il circuito, e per la fabbrica fu di molta confiderazione. Una muraglia di groffo sasso quadrato, chiamato dagl'antichi pietra Albana, e da noi Peperino, fabbricata al modo del Tempio di Giove Laziale, e delle muraglie dell'antico Lanuvio, fu piantata a lato dell'Appia alla finifira di chi vien da Roma, che seguitando l'eminenza del Monte, oggi detto de Cappucini si chiudeva, e sormava un castro, dalle cui rovine è dimostrato, che fosse di figura bislunga, cioè

<sup>(1)</sup> Lib. XXVII. 5, 11, lib. XXIX. 5.15.

undrata, non equilatera, che avefie gl'angoli ottufi, e fosficanni della lunghezza di pamil de comila, e della larghezza di mille, e di R. cinquanta da una parte, e di novecento dall'altra. Era munito di quattro torri, e da vea probabilmente quattro potre. Una fola torre quadrata, ed una gran porta ad arco reflano in piedi a- di nofiti verfo il mezzo giorno, e du na buona parte di muraglia vedefi quafi initera incontro la Cappella rurale di S. Filippo Neri, pertinenza della cafa Scotti. Fe chiamato Cafipro-Preterrio, perceb fit fubordinato al Pretore della Provincia, ed i fuol Soldati fi differo Preterio. Si chiamo in apprefio anche Menium cioò di furagliato, ed i Soldati Mintifi, ed anche Stazione Albona, come fi ha dalle lapidi fegnate nell'Appendice col numero VIII. Vira in cello il fumofo Carcere Albano fevatto a guifa di

grotta, în cui fi scendeva perpendicolarmente per un cuniculod' onde i Prigioni riceveano scarfa luce. Secondo la descrizioneche ce ne da Diodoro Siculo (d) era capace di dieci letti, emolti condaunati vi convivaeno di modo che resă l'aria più grave, e mestica, la loro vita era molto brieve. Paolo Emilio vinta la Macedonia, e fatro prigioniero il Rè Perfeo circa l'anno di 1877. Roma 587, si trattenne in Alba per attender dal Senato il decreto del Trionfo, ed intanto quel mierabile Sovrano calato in., quest'orrida Prigione da un Pretoriano con i di lul figli vi sette per fette giorni sin'a che vedendo Emilio, che vi farebbe perito, lo estrasfe per non diminuire la sua pompa trionsfale del più illustre Prizioniero. Ou uli nuovo fi conodotto dono ci trionso con il trionso.

(d) Non voglio quì dispensarmi dal dare tutto questo racconto secondo lo scrittore di Sicilia, onde possamo sar qualche ristessione sulle di lui parole.

Per feun Misselnie Regen nitimm tese de Amillo beilt fraitme epis-, prinjegum fentus quisi Illi perpetendum fres cellifulfe, non see praterim Voleni; in caretem Albumm, una cam liberi ; healtem compte, fell anim bia caret ; prejunti, efficia ; foli terre ; freu missella casara de dem littera montile caret ; presentate casaral dem littera montile in unacida cellifus ; as finere optica ; u unacida cellifus ; as finere optica ; proper bassima qui bia es de crimina, cepitalla domani letradustra militudi con ; quarum migo par lilis (coppellos con ; quarum migo pa

ble coerechantur ... ad feptem itaque. dies in condiflione , ble , affiffiffing perduraple ... . Deniane in excessis bis augustiis vicem finifict . all M. Emillas curie prefilens , ad illius digultatem , & equitatem Paerie fue refpectum babens cum Insignatio. ne fenatum admenulffee ; Si bumanum non eurgrent metum , at Nemefin , que infolenter abutentes poteflate , Inceffie , revererentur . Quamobrem in mitterem traditus enflodigm . dum nouls fubinge fpebus inberefeit , fimllem priffinis cladibus vice , exitum babuie . Blennia enlin in bat vite cupiditate exello, eum barbaras euflodes affendifet , fomno frul probibieus , ab illis , vivere defiit . Diodor. Sicul.lib, XXXI. Eclog. a. il suo figlio Alessandro per decreto del Senato (e), acciò fosser tenuti in custodia unitamente ai compagni, al denaro, all'argento. ed al bagaglio, e ne fu commessa la cura a Q. Cassio, e qui finalmente, dopo il second'anno (f) della sua prigionia, privato della necessaria quiete da suoi custodi, mort di stento. Non ignoriamo, che molti eruditi abbiano attribuito questo tratto di storia all' Alba Fucente, appoggiati forse ad un passo di Strabone, che dice essere stata quella città scelta sovente dai Romani per luogo di custodia (g). Contuttociò esaminato bene il luogo di sopra citato, ofiamo di attribuirlo alla nostra. Solevano i Capitani pria di trionfare attenderne il decreto del Senato fuori di Roma (b). ed a Paolo Emilio, che avea buona parte del Senato contraria, competeya piuttofto di aspettarlo nell' Alba di cui parlo, che altrove, giacchè era questa prossima al Monte Albano, dove a suo bell'agio potea falire, e trionfare di propria autorità, quante volte ne avesse avuta l'esclusiva da Roma, come dimostra Tito Livio nell'Orazion di Servilio (i). Offerviamo di più, che Perseo fù calato nel Carcere Albano, e non Albense da un Pretoriano Urbano, di quella legione, che dimorava, forse allora, nel castro descritto, e non osta il passo di Strabone il quale dice, che Alba de' Marsi su sovente luogo di custodia, e non sempre. Ecco dove ci riduce la negligenza de' Scrittori, che essendosi dispensati, come avvertimmo di sopra, dal più dare l'aggiunto di Fucente all' Alba de' Marsi ci lasciano incerti in quale delle due accadesse il prodigio delli due Soli riferito da Livio (1), in quale fosse custodito il Rè Bituito (2), ed in quale il Rè Siface, sebbene di quest'ultimo si può congetturar che fosse la Fucente, perchè lo Scrittore della Storia Romana (3) ci dice, che morì in 7ivoli, donde era slato trasportato da Alba.

(e) Patres cenfuerunt , ut D. Caffins , Perfea Regem cum Alexandro fillo Albam in Cuffodiam duceret; Comites , pecuniam , argentum , infirumentum quod baberet .

Liv. lib. XLV. 6. 42. (f) Vellejo Patercolo al lib. I. non combina con Diodoro nel tempo ..... poll vinilum , caprumque Perfeum , qui quadriennio poll . Albe decefit .

(e) Alba porro Marforum , quod in penetralibus regionis fita , ac munita eircum optime effet , /apenumero , loco cuilo-

die fuit a Romanis data, in quam dede-

Ma rent ques adfervari captivos vellent . Stra-

bo. Lib. V. pag. 240. ed. cit. (b) Mos erat , ut qui trinmphum dn-Burl effent , extrd urbem allquandih moram protraberent . Plutarch, in vita Cafar.

(1) Multi etiam qui ab Senetu non Impetrarunt triumphum in Monte Albane trium. pharunt, Lib. XLV. 6. 27.

(a) Lib. XXVIII 6. 5. (2) Liv. Epitom. Lib. LXI. Luc. Flor. lib. III. cap. 2.

(3) Liv. lib, XXX. 5. 17. & 45.

Ma per tomare al Caftro-Pretorio, possima dire, che questo Annai si unla a tutti gil altri moulvi di fopra considerati, per l'ingrandi di R. mento, e la nobiltà del nostro Municipio. V erano come in tutti gil altri Municipi, Ordini, Sacerdoyi, e Magistrature. In mole tapidi riportate nell'Appendice l'endito curioso troverà fatta menzione de l'iniuviri, seviri, Plamini, Quinquennali, Patroni, e Presetti delle Manistature. Ci dispensamo dal riferire il Carattere, e la qualità di quelli ordini perche s'intende di parlare nel linguaggio degl'uomini isfruiti, e non ci piace di rifluccarli con siperstine, e comuni erudicioni. Non vogliamo però tralasciare, una lapide inedita, scavata l'anno passato no lungi dalla Città, a lato di una vigna in vocabolo l'Esrchaus, in cui facevasi menzione di un cetto P. Faltonio P. L. Appolonio Accensore, o sita-Trombetta dei Magistrati; eccola;

H. F. M. F.
P. FALTONIVS . P. L. APOLLONIVS
MAG. VICI. ACCENS.
RVBRIA . C. ET . O. L. GE.

LIGVRIA . A. L. HEDISTE .
P. FALTONI . HEDISTENIS . L. EVCHRESTI .

Non facciamo diffinzione fà il Cafire ed il Municipio, febbene fioffero due code divife, e diverfe fa loro, perche l'uno dava
lustro all'altro, ed un fatto, che accadeva nel Caftro, dava motivo
che si nominaste anche il Municipio. Cicerone nella Ellippica terza
parlando delle truppe che vennero da Brindisi al giovane Ottaviano in diferi della Repubblica dice. Quella Legione si aquaritra
in Alba. Qual città mai pate seggiers o più opportuna per tratterre gi assiri, o più stade, o à usonim più valorit, o di Cittadini più amici della Repubblica e vero il fine; essentiale
mini da mici della Repubblica e vero il fine; espendis per la sibertà
si condulle per la dissoli dell'autoris del Senato, e per la libertà
solica del Popolo Romano (è). Qui partà della Legione Marsia, e Quarta, che stoto la condotta di Lucie Egnatueljo, si fortificarono propriamente nel Cafiro da noi descritto, e pure l'assirio con
mette ad encomiare il Municipio. Applano d'Alestandria, discor-

(k) Atque es Lyje confait Alba.... initata Quaria legio, Date Egnatulgo... quam pesult urbem tilgere aut opportunio. Comput Legia Martia Albe conflicted i in erm do est generale, qua fidicioren auta Manchia fidilipae, le ferifipae, fique feritaren niverana, que cantera m. Reipae ad Senatue ablicutaten, Populique Romabilita elsbant Alpis Injenito vientumen, a ni libertatue casaltelle in. re di quello fatto istoricamente, che Antonio avuto l'avviso delle due Legioni venute da Brindisi, che da lui disertareno, spaventato entro in Senato, e dopo aver confusamente parlato, andette preflamente in Alba, per richiamare all' obbedienza i difertori, quindi respinto dalle muraglie nuovamente tornò in dietro, e sece sapere alle altre Legioni, che gl'avrebbe date cinquecento dramme per ciascheduno (1) .

Out apprendiamo dal medefimo Scrittore, che si flabilirono altre due Legioni di Lucio Antonio fratello del Triumviro, che avendo quelle discacciati i Capitani, nacque fra loro una grave discordia, che sacea temere della diserzione; Lucio ed Ottavio, procurarono di rendersele obbedienti; ma per il primo, essendo Lucio venuto in Alba con denaro alla mano, entrò con effe in Roma, come trionfante, intanto che Ottavio perseguitava Firmio, e lo teneva affediato in Sezza, quel Firmio medefimo, che era venuto con un nuovo efercito in Alba in foccorfo di Lucio (m); questi passi di antichi autori vengono toccati leggermente nella nostra

Dissertazione preliminare.

Due embrici marcati, e trovati in una vigna di pertinenza di Monsig. Benetti, incontro alla Cappella rurale di S. Filippo Neri, ci fanno sospettare, che Lucio Antonio in tempo, che il noftro Municipio, ed il Castro-Pretorio in particolare, era la scena delle rivoluzioni, per rendersene totalmente padrone, lo facesse ristaurare, ed a proprie spese, facesse risarcir le case de Soldati, onde gli fossero più attaccati. Leggesi in ambidue il nome di Lucio Antonio L. ANTON. M. RION. = L. ANT. L. S. (n).

Un Metallo di figura conica, da me donato al Musco Borgia in Velletri, fu trovato parimenti non lungi da questo Cafiro. Esso porta intagliata all'intorno la greca parola EYTPODION

(1) Dulbus ( Antonius ) pebementer serritus , fenatum quidem ingreffus eft quafi ob alla cum convocaffet , ac sanca prefatuts fublto ad portas transit , at ab iliis Albam perfellus , deficientes quofque revocaret ; rejetius deinde a muris , iterum retroetfit , & ad reliquas legiones mißt quingentas drachmas unienique dare poliseitus Appian. Alexand. lib. III, ed venet. pag. 53.

(m) Dua Lucil Legiones apud Albama diffidentes , ejetlis ducibns , ad defeflionem Inclinarunt . Feflinantibus ad bas Cefart ,

& Lucio, praveniens Lucius, Iterum pecuniarum oblastonibus , poliscitationibufque Italvit . id. ibid. pay. 86.

. (n) Si erede comunemente , che il marco delle figuline fia del folo Maestro Laterizio; fi sà però , che ufavano gl' antichi di marcare anche il pane, e perchè non fi dirà, che coloro i quali ordinavano i mattoni a conto proptio daffero il lero figillo al Fornaciajo acciò ve l'imprimelle ?

con un Aquila, che tiene col rostro una corona di Lauro, Che questo metallo servisse come di bottone per appuntare il manto, per allacciare i calzari, o per altro uffizio, non mi pare improbabile; folo resta lo spiegare i caratteri, e l'impresa di quello. La parola Eutropion corrisponderebbe al nostro genitivo plurale degl' Eutropi, ed in questo caso dovrebbe dirsi avere il metallo appartenuto a qualche schiavo degl' Eutropi notissima Famiglia Romana, essendo che gli schiavi portavano il nome de loro Padroni non folo ne'collari di bronzo, che ne bottoni, e negl'anelli. Ma quell' Aquila con corona, che mai vorrà fignificare? Un confimile metallo ritrovato nelle vicinanze di Frascati concorrerà per lo schiarimento. Porta questo una greca iscrizione, divisa in due linee, e punteggiate con due palme. Nella prima linea leggesi CICATE ON, nella seconda POTOTENH NIKA. Quando voletie dividenti la parola EICADEUN ID EICA, e DEUN, potrebbe tradurfi nel nostro idioma, Peone vestii Protogene: vinci, ed allora Peone sarebbe stato un Uffiziale maggiore, che ricevè, nel suo Reggimento Protogene, e lo decorò di questo diflintivo, in cui v'era scritto l'augurio della vittoria non altrimenti, che usavano i Romani nelle loro tessere militari. Quando poi volesse leggersi intiera la parola accennata, si potrebbe tradurre, Protogene Vince degl' Isapi, ed in tutte e due le maniere, offerviamo analogica l'interpunzion delle palme all'iscrizione, o che Protogene avesse vinto, o che dovesse vincere. Ora per ritornare al nostro, diciamo, che l'Aquila su da tempi antichi tenuta per infegna militare, e la corona d'alloro, che tiene col rostro, era folita donarfi ai vincitori, ond'è che opiniamo aver tal metallo appartenuto al Soldati del Pretorio di una Legione valorofa, chiamata Entropia cioè Legione degl' Accostumati, voce che trae il vocabolo, e la nomenclatura dalla radice greca Ε'μτροπων costumi probi, ed onesti, de'quali eran dotati que'valoro i legionari a differenza degl'altri licenziosi militari . Resterebbe di rintracciare il motivo dell'essere scritte le riferite parole in greco piuttosto che in latino, se non fosse a bastanza noto, che nel Lazio ben si studiavano le lettere greche (o), e che tanto piaceva il

sum colebantur quam nunc ilidem in opplills.

(c) Studlaque bet in Latio vebementing cani foltanto , ma anche in tempo dell' Impero avanzato , di che altamente fi Cic. pro Archia . Ne questo gusto ebbe in lagna Giorenale con quei versi della Sa-Roma il suo vigore nei tempi Repubbli. tira terza .... non poffum ferre Quiriter grecizare ne loro difcorfi familiari anche alle Dame Romane, quanto piace a giorni nofiti il Latinizare, ed il frapporre de Gal-lecifini. I caratteri fon di forma molto antica al parer del Paleografi, a' quali rimettiamo gl'eruditi, al cui giudizio fottoponiamo, quanto fi diffe in ordine al detto metallo. Ne dovrà tembrar fitrano, sé abbiamo ofato dire, che i Soldati Pretoriani d'Alba eran contraditifinti con quel metallo, per causi del loro valore, poiché per tutto il tempo dell'Impero furono riguardati, come la Guardia, più fedele, e valoroda de Romani, e a delli allude Orazio nell'Inno secolare in quei verfi, forse non ben'intesi fin' ad ora dai Commentaroti di quel gran Poeta.

" Già per terra, e per mare il medo teme

" Le Scurl Albane, e le valenti íchiere (p).
Xifilino racconta (q), che Elagabalo fi teneva obbligati i foldati d'Alba, e Giulio Capitolino dice, che Antonino Caracalla, non avrebbe placata quefla legione nell'uccifion di Geta, fe no aveile accufato il fratello uccifio d'indide tramategli, e fe non l'aveifle donata di larghiffimi flipendj (p). Macrino la conduffeccione de la conduffec

(p) Jam Mari , Terraque manne potentes

Medus Albanufque timet fecures lo qui non trovo cagione , per eui-Orazio dovesse prendere a lodare il valore degl' Albani-Longani foggiogati già da Tullo, per dimostrare quello de'Romani, come intendefi comunemente, ne al Poeta restava difficile d'introdurte. pel verío la voce Remanar , o almeno Latinas pint tofto che Albanas con un'affettazione enorme, e ripetuta troppo da lungi . Questo Poema sù scritto per ordine di Augusto per effer cantato ne' giuochi fecolari , che furono celebrati negl' anni di Roma 737. ed in esso l'Autore è tutto intento a riepilogar le vittorie di quel Sovrano riportate contro gli Sciti , e gl' Indiani da Elio Gallo Governator dell' Egitto nell' anno 719.,

e a rilevate il valor delle sue trappe, tra le quali nomina quelle Legioni Romane, che acquitieravano in Alba, e non quelle le d'Alba-Longa il parlat delle quali sarebbe stato intempessivo, e mostruoso,

(g) Dass militer ex itt coepțiar qui îlipeatis facitelast in Albaso. Lo flipedio ordinario de' Pretoriani era di due demari al giorno, che corrisponderebbe arenti foldi, e dopo fedici anni ritornavano alle loro cafe . Tasir. Ann. Ilib. L pag. 31. e d. Lugd. 1976.

pag, 34. cd. lugd. 1976. (r) Parr militum apad Albam, Getam occifum apprilme accepte, dicentibus constits doubus fe fidem promisfie liberis Sewerl, duabus fervare debert, elansfique dib Imperator non admifus, nifi ditinitis dnifeco in Siria, e per sua maggior sicurezza la fece accampare in Apamea, Erodiano, con Giulio Capitolino finalmente afferice. che questi Soldati uccisero Massimino, e Massimo nel proprio padiglione quand' erano all'assedio d' Aquilea stanchi di star lontani dalle loro mogli, e figli che aveano lasciati nel loro Castro Albano (s).

Oltre i mattoni di sopra riportati altri ne sono stati trovati parimenti nell'accennata vigna Benetti. Nella linea circolare efteriore di uno EX. OFFIC. CAESARIS. N. e nell'interiore OP.SVLPICIA : leggefi in un'altro VILLA.ALEXANDRI. SVLPICES: e di buoni caratteri PREDIO. COHORT .... NINEG .... METILII in una altro. Il più intiero, e più bello, ha un corno di dovizia rilievato nel mezzo dell'ifcrizione. CRESCENTIS MVNICI.

Diamo finalmente i nomi de' Pretoriani, Uffiziali, e soldati di questo nostro castro, quelli cioè, che si son potuti avere dalle antiche iscrizioni, che sono aggiunte all'Appendice di quefto libro, alle quali corrispondono le note numerali Romane.

II. Atucio Albano Veterano, a cui scrisse l'Epitassio un suo amico per nome Esuperio altro Soldato di questo alloggiamento della Legione . XXIII.

IV. Celio Albano Veterano della Legione quinta Claudia,

il quale visse novant' anni, e ne milità trenta.

XI. Sefto Ippurio Albano, Tribuno della quinta Coorte, e. Pretore . XV. M.Mezzio Albano Soldato dell'undecima Coorte Pretoria.

XXV. C. Vatinio Albiniano Prefetto del Pretorio.

XXXIX. M. Celio Curiano Prefetto della Stazione Albana. Q. Curio Suffenate Prefetto Pretorio della Stazione

Albana. mis non folum querells de Geta & erlminationibus editis , fed enormitate flipendil militibus (us folet placatis ) atque inde Romam redite . Jul. Gapit, in Caracal.

(1) Vifum eff militibus overum od Drbem Romam fub Monte Albanocaffra erant. atque in lis liberils corum, conjugefque reli-

Saare timentes milites , quorum offelins in Albano Monte erant , medio forte die , quam a prelio quiefceretur, & Maximum. O filium ejus quie feentes in centerio pofices occiderunt corumque copita prafixa , enn-Bis Aquileienfibut demoffraverunt . Jul. in Maximin-Sen, V.nore Ifasci Cafauboni in Be pul defere Meniminum . Herodian . fin. Hift. Aug. Scriptor, VI, ed Paris. 1620.

#### CAPO III.

Delle Famiglie Albane, e di quelle ch'ebbero in Alba e nel territorio i loro Predj , Sepoleri , Are , e Sacelli ,

"Difficil cosa poter indicare con sicurezza quali veramente fossero le famiglie Albane, da che il nome di ALBA-■ NIENSIS che fi trova nell'antiche lapidi può effere equivoco, indicando talvolta persona dell' Albania, specialmente quando il nome sia greco, e tal'altra potendo appartenere ai Liberti pubblici del Municipio. E di Municipio, e di Colonia abbiamo esempi di Liberti, che dal nome della Città prendevano la denominazione. Così nel Museo Veronese un VERONIVS dal celebre Scipione Masfei (1) è riconosciuto per Liberto pubblico della Colonia di Verona. Così dicasi del VELITERNIVS presso il dottissimo Muratori (2), e del PISAVRIVS citato dal chiariffimo Olivieri (3), che dalle Città di Velletri, e di Pesaro assunsero questa denominazione. Premesso questo canone di buona critica, ogn' uno vede la malagevolezza di poter determinare quali di vero fossero le famiglie Albane di origine. Il P. Volpi nel suo antico Lazio seguendo il Ligorio nome assai sospetto agl'antiquari, descrive più di cinquanta famiglie Albane senza apportarne i documenti. Egli riferisce quasi tutte quelle inscrizioni, che formano l'appendice di questo libro, le quali fono parte votive, e parte sepolerali ritrovate nella moderna città d' Albano, e suo territorio, e da esse ne deduce la naturalità, e la cittadinanza di quelle persone, che vi sono nominate. Aggiunge a tutte queste famiglie la Cluenzia, la Curiazia, l' Emilia, la Fabia, la Gegania, la Memmia, la Nauzia, e la Sergia, e le fa così ascendere al numero di quasi sessanta; noi pensiamo di ridurle a pochillune, ma di render le sole genuine, avvertendo, che queste ultime appartengono all'antica Alba Longa, come oriunda dai compagni di Enea, e da altri favoleggiati Eroi, come si può vedere al lib. I., e che il ritrovamento d'una lapide in una città, non pruova giammai la cittadinanza di quel foggetto di cui parla, se pur non lo spieghi chiaramente.

Di più, non giova, ch' esso vi avesse la Villa, mentre potea num. o.

<sup>(1)</sup> Veron, illust. Part. I. Lib.VI.

<sup>(1)</sup> Nov. Thefaur. Infcript. pag. 1762. (3) Marm. Pifaur. pag. 18. num. 6.

confeguirla a titolo d'eredità, o possederla altrimenti fenza abitar neppure in quella città; l'istesso s'intende dello feioglimento d'un voto, ed anche dello stesso spicache quantunque forastiero poteva quivi morendo comprare un pezzo di terreno da altri, e fondarvi la propria sepolutra, e questa e la ragione per cui si legge in molte inscrizioni sepolerali H. M. H. N. S. cioè Hoc monumentam baren non seguitar; Sausso monumento non appartient all'erede del terreno. Veggas si appendice num. XV.

Da quefle premeile, si può al più concedere, che soste miglie abitanti in Alba, m non Albame quelle, che vi aveano il deposito gentilizio nelle listrizioni de quali apponevano. Sibi, sini beretibin, libertalini, libertalini, libertalini, alle quali si conveniva. Il aggiunto d'Albanies; e si deve concedere, sin che venga alla luce una pruova più certa, che fossitro Albane soltanto quelle che portano questo distinivo. Eccone adunque un brieve, ma cfatto catalogo. il cui numero corribonde all'altro dell'appendito catalogo.

I. Apuflia Albana.

II. Atucia Albana della quale vi fu un militare.

III. Birria Albana.

IV. Celia Albana della quale vi fu un'altro militare.
VI. Coilia Albana, che forse è la stessa, che la Celia dalla

quale forti un Flamine .

VI. Clevitidia Albana della quale fu Clovitidio Efecutore, teflamentario dell'anzidetto Flamine, che dette efecuzione al di lui teflamento il primo di Giugno nel quinto Confolato di Vefpafiano, e terzo di Tito, cioè l'anno di Criflo 75.

VIII. Cornelia Albana della quale vi fu un Flamine.

IX. Curia Albana.

· X. Fuffia Albana, che credesi venuta da Cales città della campagna. Di questa samiglia su un certo M.Fuffio Albano, Cavalier Romano, e Presetto de' Fabri del Municipio Pitulano.

XI. Ippuria Albama, che produffe un'altro militare, il quale fotto il Confolato di Q. Fabio Catullino, e M. Fabio Apro cioè negl' anni di Crifto 131 alli trè di Giugno fi fece un monumento largo piedi 14, e lungo 15. XII. Giunia Albama dalla onale forti Caio Giunio Palatino

Prisco Cavalier Romano Evocato di Cesare sotto il Consolato di Lucio Pomponio Flacco, e Cajo Celio Ruso negl'anni di Cristo 18. XIII. Isaia Albana, che produste un certo M. Isaio Fusti-

XIII. Ifacia Albana, che produsse un certo M. Ifacio Fussiciano Albano ascritto dall'Imp. Tiberio Claudio tra i Patrizi, CandiCandidato, e Pro-Pretore della Provincia di Galizia, Prefetto delle Truppe firaniere, della Provincia de' Paed Baffi detta Belgica, Legato della Provincia di Cirene detta Cirenaica, e Cimtanaica, Triuno de Soldati, due volte Prefidente delle frade Aurelia, Trionfale, e Caffia Ciminia, Correttore della Tofcana, e dell' Umbria.

XIV. Menia Albana, della quale furono M. Menio Albano Celimontano Prefetto delle Truppe effere, e L. Menio Probo Avvocato delle flesse Truppe.

XV. Mezzia Albana credesi originaria di Lanuvio.

XVI. Restissa Albana della quale su Lucio Restissio Albano Maestro del Vico, cioè della contrada Ostiliana.

XVII. Veturia Albana della quale furono i trè Dei Veturi, Padre, e figli, che (ciollero voto a Giove per la confervazione di Germanico. Non più di queste sono le famiglie nominate Albane fra tante inscrizioni, ne osiamo di più ascriverne senza scrupolo di inertezza.

Non dec intanto recar meravigilia, se tante lapidi Sepolerali, e Votive si son trovate nel Territorio Albano popolatissimo d'Are, e di Sepoleri. Molti di essi restano in piedi, anche a di nostri in comprova della nostra assertiva. Tali sono quei due, che si vedono alla mano destra di chi vien da Roma poco lungi da Albano rasente all'Appia, ma che sono quasi incogniti, perchè hanno l'adito verso il mare. Essi sono ammirabili, non per l'elevatezza, ne per la nobiltà, ma per il travaglio, e per l'opera, che potrebbe chiamarsi piuttosto Egizia, che Romana. Sono due camere a volta incise nel masso, e quadrate di palmi ventuno. Una ha sei nicchi grandi, ed un'urna di palmi sette di lunghezza. dell' istesso masso, o peperino. Vi si discende per una piccola porta parimenti quadra, che ha due piccole colonne di rilievo intagliate nel masso continuo coll'architrave, ed il frontone, o fia grondaja, e questa resta nella vigna chiamata propriamente la Contea. L'altra è vicina ad una cava di peperino in vocabolo la Pietrara (d'onde furon tolte tutte le pietre, che s'impiegarono per la facciata della Chiesa d' Albano) ed è dell'istesso quadrato; è incrostata di stucco tenacissimo dipinto a drappo, ed ha trè nicchi. In questa brieve descrizione de Sepoleri omettiamo quelli, che si veggono ai lati dell'Appia, come già pubblicati dagl'altri. e segnatamente dall'erudito Pratilli. Delli trè più cospicui, e più proffimi ad Albano ne parleremo in appreflo, ed intanto pubblichiamo li non offervati.

Due situati al di sotto della Chiesa detta della Stella, uno alla destra dell'Appia, l'altro affatto separato, e più maestoso all'istesso lato appartenevano probabilmente, il primo ad un certo Aurelio Salviare, la cui lapide fu trovata presso del medesimo e si vede affissa alla muraglia dell'orto de' PP. Carmelitani, e nell' Appendice stà sotto il num. XIX. Il secondo alla famiglia Azzia Aricina, il cui predio era forse l'odierna vigna de Carmelitani fudetti con le adiacenze. La sua lapide notata col numero XVIII. fu trovata circa questi luoghi nell'anno di nostra falute 1715 e pubblicata la prima volta dal P. Volpi (1). Al di fotto di questa vigna dalla parte meridionale in un'altra vigna detta di Bologna, corrispondente alla strada nuova di Napoli v'era un'altro monumento della famiglia Arrunzia, la cui lapide sepolcrale stà affifia fulla porta del cafino di detta vigna, in alcuni mattoni del quale leggefi AGAB. SVC. SAL. DC., ed è inedita come tutte le seguenti.

T. ARRVNTIO

IVLIANO PRAEFFCTO

FABRYM ET

IVLIAE . ARRVNTIANAE , FIL . EIVS .

Un piccolo monumento fituato al di fopra della Chicía accennata nel luogo chiamato Mente Caprino fi Coperto verfo la metà del fecolo. Effo ha nei lati, dell'une di materiale divife negl'angoli da otto piccoli nicchi, o fian colombaj, e nell'anno 1736 vi fia trovata nel mezzo una flatua di marmo bianco rapprefentante una donna con un volume in mano. Si dice, che vi fia quifibora nel di lei feorprimento, fe rapprefentafie una Regina, od una Poetelfa. E'celebre quella Sulpicia Poetelia Romana, che in una fatira efclamo contro i tempi di Domiziano. Si crede, che quella flatua comunque fi fosfe, fia flata comprata dal defiunto Cardinal Alefiandro Albani unitamente ad una piccol'urca, in cui v'era, intagliato a mezzo rilievo Amore, e Picche. Profilmo a queflo fe-polero un'altro ve n'e bellifimo, che ora ferve di fialla, grande, e lungo vicino del quale vi fia trovato un frammento di la-

<sup>(1)</sup> Lat. vet. prophan, Tom. 4. lib. 6. cap. 7. de Veliternis .

pide, che ci fà sospettare essere stato di un Ammiraglio Romano. Si legge in esso;

## . . . . . CTI CLASSIS

e fi conferva dai Frati fopraccennati, i quali aveano parimenti un'urna di lavoro non fingolare, deferitta dal Volpi, che pafiò nelle mani del Sig. Piranefi incifore in Roma. Ia quefle vicinanze, mentre ferivo fi è feoperta la feguente Infeziolon fepolerale acquifata da Monfig. Stefano Borgia per il fio Muffeo di Velletti;

D. M.
TERTVLLAE . AN . XXXI . VX .
OPTIM . Q. SABINVS . STATVEVS .
FEC . SIBI . ET . QVIETO . FIL.

M. II.

Non lungi dalla Chiesa di S. Pietro in una casa di pertinenza del Sig. Marchese Rondanini v'è un bellissimo sepolcro a voltalavorato di grosse pietre con un cornicione larghissimo, e bello, ma però mal'impostato. Ha un nicchio di facciata, ed è quadrato di palmi trentasei. Resta più di trenta palmi sottoterra, e tanti ne restava anticamente, mentre vi si discende dal piano dell'Appia, al cui margine efifte, per una comoda cordonata lavorata ad opera reticolare, ed oggi serve per conservare il vino nella. stagione calda. Ha il pavimento di masso naturale, che ha delli capaletti intagliati, i quali fi riferifcono a due fori quadrati di due palmi per lo scolo dell'acque. Al lato destro di chi entra, fopra del cornicione vedesi una senestra quadrata di trè palmi, che prende una direzione tortuofa, per la quale credo, che fi recitafsero dei versi di suffragio, non essendo permesso agl' antichi di entrar ne'sepoleri, per non disturbar le ombre degl'estinti. Si dice che qui fosse riposto il corpo di S. Senatore creduto cittadino d'Albano ed in fatti i Cristiani dell'evo di mezzo vi fabbricarono fopra un campanile. Bellitlimo è l'altro, che offervammo fotto la via nuova, che conduce a Napoli in un orto chiamato il Mondezzajo. Esso è lungo palmi ventuno, e largo tredici. Vi si veggono al presente due ordini di urne incise nel masso continuo, che ascendono al numero di ventuno, una delle quali portal'inscrizione seguente. PONPE- PONPEIA PRISCINA
QVE. VIX. ANN. X. L.
D. M. V. VLPIVS SVRVS
BETERANVS
CONIVGI INCON
PARABILI. B. M. F.

Fù quefta Iapide feritta forfe da un Soldato del Pretorio a fua moglie, fe fi offervi la parola Beteranus e fi ponga mente alla coftumanza frequentifilma degl'antichi di vfurpare la lettera B.per la V. Vien efpreffa quefta maniera anche in un'altra lapide fepolerale efficate in Albano in una cafa privata.

D, M,
FLAVIE, PRIMITIBE,
M, IVNIVS, THEON,
CONIVGI, BENE, ME,
RENTI, CONQVEN,
VIXIT, ANIS, XVII

Il nome Theon è Greco, e più di venti illustri personaggi di tal nome vanta l'antichità, come offerva Giacomo Facciolati nel accuratissimo suo Lexicon. Un altro Greco di nome parimenti famolo ebbe la sua Villa in Alba, e vi destinò la tomba alla moglie, che su scoperta circa l'anno 1770 in una contrada detta-Secciano, il cui terreno eta seminato di marmi da impellicciature. Si trovò frà essi un piccolo frammento di una dedicazione in cui fi leggeva ARAM DIC., che ci fa sospettare esservi stato qualche altare eretto forse ai Dei Geniali, e si cavarono dei frantumi di figuline lavorate a mezzo rilievo di ottimo gufto. Nè dee crederfi, che i vasi, e le ume di terra cotta appartenessero ai poveri foltanto, poichè erano in molta stima presso i Romani, come è noto agl' Eruditi. Il Signor Principe D. Emilio Altieri, per il cui ordine si faceva lo scavo ebbe finalmente di che appagare il nobile fiio genio. Si trovarono oltre la quantità de' marmi lavorati trè grandi Olle Cinerarie, una della capacità di barili otto, l'altra di tredici, e la terza di quattro, marcata nell'orlo superiore. M. CAENIO. SALVITTON, e dentro di questa v'era un bellisfimo vaso d'alabastro orientale, che adorna al presente gl'appartamenti

menti in Roma di detto Signore; fi conservavano in esso le ceneri di Lucifca moglie del mentovato Greco, come ne fà testimonianza l'inscrizione della base .

> D, M, MEMORIAE, LVCISCAE CONIVGIS, CASTISSI MAE, SVIQVAE, AMAN TISSIME, DIODORVS.

Questi caratteri, e per la punteggiatura a guisa di virgole, e per la fimilitudine, che ha la lettera A all' Alpha de' Greci, e la T alla Thau sembrano dimostrare antichità lontana; ma non bisogna entrare in quistioni si intrigate. Simile punteggiatura porta un frammento efistente nel Convento de'Riformati VIXIT, ANNIS, LXXX ET, MESES, VI che dalla parola Mefes dimostra estere stato scritto in quel tempo, in cui pensano alcuni letterati, che i Latini non s'eran determinati ancora, di frapporre la lettera N nelle parole Mensis, Mensor, Impensa, e simili, e scrivevano Mesis, Mesor, Impesa, ovver l'aveano tolta per abbreviatura, c per maggior dolcezza della pronunzia.

Un'Inscrizione di Casperio Ermete, e di Settima mezza ai figli, ed incisa in un gran cippo di marmo si conserva nella Villa Doria di bellissimi caratteri -

> DIS. MANIB. CASPERIAE . FIDE VIX . ANN. III. DIEB. III. ETI CASPERI REPETITI VIX. ANN. III. MENS. IX DIEB. XIII. CASPERI HERMES FT SEPTIMA FILLS DVLCISSIMIS.

La voce Ermete è propriamente greca, e suona di Mercurio, nome usato presso gl'antichi forse ugualmente, che presso noi li nomi de'Santi (a). Un' altro cippo più piccolo fi conserva nell' iftessa Villa con l'inscrizione .

D. M.

ma nel prefente caso del nome Ermete Inscript, tom, I, clais, 2, pag. 126. ci bafta di rimettere il Lettore all'Epi-

(1) Cento esempi potressimo addurre gramma 23. del lib. I. di Marziale a. per provare questo nostro fentimento; Grutero, e Muratori nov. Thelaur. Vet. D. M.
FVLVIA LVCINA
IVNIO ACTORI
FIDELISSIMO
BENEMERENTI
FECIT.

Queño Giunio, o portava il nome di quell'Attore che fu compagno d' Ercole nella spedizione contro le Amazzoni, ed era marito di Lucina, ovvero era un fedelisilimo comediante, ciò che sembra più probabile, si perchè era giunta la follia di que' tempi a conferire grandifimi nond agli tittoni, si perchè la parola pétalissimo non può esse relativa al marito, che qui non è nominato secondo la consueta somola. Sepolerale è similmente la seguente inscrizione intagliata in un gran cippo scavato in occasione, che si allargava la strada, che conduce a Roma non lungi da Albano a lato di una vigna in vocabolo l' Ercolano.

D. M.
L. IVIIO AMICIA
IIARIE MISIEVXO
RIEIVS IIAMICIAEFIL.

E l'altra brevissima in un cippo tondo a guisa di una colonnetta, che ora serve di mortario alla cucina del Colleggio, non sappiamo precisamente decidere se sia sepolerale.

POMPONIAE . L. F.

Nel nostro idioma s' intenderebbe, All'amiza Pomponia figlia d' Lurio, flante, che la parola Bibia in greco fignifica amico. La mancanza del nome di chi dedicò quetto cippo, non ci permette dire a qual Pomponia appartenesse. Pomponia a chiamò la Madre di Scipione, che fu creduta amata da Glove, Pomponia figlia di Pomponio Attico maritata ad Agrippa (1), e Pomponia Grecina si quella famosa donna maritata a Plazzio vincior della Brettagna, che accusta di Religione straniera rettò associata di Religione straniera rettò associata di Religione ci rante i ramessa a calunnia da si so marito, a cui era stata rimessa la casa (a).

Tutte queste sono le inscrizioni sepolerali inedite, che appartengono ad Mba. Molte altre se ne conservano affisie in una muraglia di un casino proslimo a quello del Colleggio de Propaganda Fise, situato solla strada de Cappuccini, le quati nulla hanno che far con la nostra città, e ci cretiamo in obbligo d'avvertitlo al lettore, onde non resti ingannato, poichè suron'essatraspor-

ć ---

<sup>(1)</sup> Corn. Nep. in vita Pomp. attic.

trasportate da Roma, e d'altrove dal Sig. Cavaceppi Scultore,

Che nel Territorio Albano vi fiano stati altri predj de'nobili Romani, l'argomenta Ligorio dalli frammenti delle lapidi ritrovativi. Nè lo teniamo in questa parte sospetto, poichè tanti fono i ruderi, e le rovine sparse per le campagne, che impediscono per così dire di coltivare i terreni, e c'inducono a credere che le case rurali vi sosser piantate a guisa di un bosco. Cicerone (b) ci fà fospettare, che Bruto vi avesse la sua, e con, chiarezza ci nomina l'Albano di Curione, il quale vi ricevè Cefare (c) e l'Albano di Falcido, che volca metterlo in vendita (d). Il P. Volpi vi vuole il predio della famiglia Canidia, di cui fu un certo Console Canidio di poche ore, e quelli di Cajo Carbone Oratore della famiglia Papiria, feconda di Oratori, e di Cajo Giulio Talio Liberto, Medico oculifta, e di M.Ponzio Celfo Prefetto di Roma fituati tutti ai lati dell' Appia. Anche Aurelio quel nobil'uomo, e ricco Confolare veniva a trattenerfi nel nostro Municipio, e vi aveva un' ottimo fondo. Racconta Plutarco, che leggendo esso per suo piacere un giorno le tabelle della proscrizione Sillana, quantunque innocente, lesse il suo proprio nome trà i proferitti, ed esclamò abime, che il mio podere Albano mi procura la morte! alludendo così all' avidità del Dittatore, dalli cui foldati restò dopo pochi passi miseramente ucciso. Se ne impadroni Silla, e possiamo argomentare, che vi facesse riattare, ed accrescere i comodi delle abitazioni dal ritrovamento di alcuni mattoni marcati colle lettere L.SVLLA. F. D. cioè Lucius Sulla Felix Dictator; Lucio Sulla Felice Dittatore (e) . Altri mattoni vi furon

(b) Lib.II. de oros. In Albans cramas ego & Brassa filius; torna a ripetere queste medesime parole di Bruto il Padre nell'orazione pro Cluent, ed aggiunge Albanam poscebas.

(c) Com dediffen ad te Literas, at feiret Cefarem Capue VII. Kal. fore, allate entit Capua fant litere cum in Albana apud Carlonem V. Kol. fore, Lib. IX. Ep. 15, ad Attic.

(d) Cur Aibenum venire jabet? Orat. pro Flacco 6.37.

(e) Quest' embrice deve effer ftato fabbricato nel secondo Consolato di Silla,

che cadde nell'amo 651, di Roma, percish no prima di queflo tempo fà chiamto col foptamome di Filtre, che giulta la rifichio cod fine col fortante cel finita con establica Sterica di Cilera con establica su serie di Cilera con establica con

ron trovati nelle rovine delle abitazioni accennate efiftenti al lato destro dell' Appia per chi vien da Roma, lungi da Albano circa. un mezzo miglio con altre lettere in circolo nel mezzo del quale SVL, ma niente può ricavarsene di probabile.

Racconta Varrone (f) che Albuzio uomo dotto, e scrittore " era folito dire che il suo fondo in Albano in quanto i pascoli ", era sempre superato dalla Villa, poichè il campo gli rendeva " meno di dieci mila, e la villa più di venti mila, e che il me-" desimo diceva, che se avesse disposta la sua villa alla marina. " in qualunque luogo si fosse, ne avrebbe ritratto più di cento mila,... Da queste ultime parole si ricava, che la Villa d'Albuzio nonriguardava il Mare, e che esso avea una perfetta cognizione della fertilità della campagna Albana. Anche Terenzio Affricano quel Principe de Comici Latini v' avea la sua con degl'orti di venti jugeri proffimi alla Villa di Marte, se si crede ad Elio Donato Scrittore della di lui vita (g). E' certo però che ne' suoi anni giovanili veniva spesso nel suo Albano per villeggiare, e che ridotto all' estrema miseria si ritirò in Grecia. Della Villa di Mario, che dette poi il nome all'odierno Cattello di Marino non ne facciamo parola, per effere flata descritta in parte dal tante volte citato P.Volpi, e per non allontarci dal nostro instituto. Aulo Irzio Confole veniva anch'esso a villeggiare nel suo Albano, ed in una parola non vi fu nobile famiglia Romana, o uomo Consolare, che non venisse a trattenersi nel Municipio d'Alba, e non vi avesse nel fuo territorio il proprio fondo, nei quali spesso costruirono a proprie spese Edicole, e Sacelli, e v'inalzarono Statue, ed Are in onore di quelli Dei, che aveano in particolar divozione.

Tredici lapidi di dedicazioni ci s' offrono dagl' Autori in teflimonio, quali noi abbiam procurato di apporre nell'Appendice. Trè ve ne sono a Giunone Albana, una di Fabio Firmio sotto il numero VI. l'altra di M. Popillio fotto Il num. XXIV. e la terza sotto il num. XXXI di Eutico Faustiniano. Due a Giove; la prima

(f) Lucius Albutius bomo ut feitis ap- lam plus vicena . Idem feeundum mare quo prime dellut , eujut Lucilliano charaftere leco vellet , fi parafet villam , fe fupra. funt libelli , dlesbat in Albano , fundum centum millia i ollia recepturum . Vatto fuum pafflenieus femper einet a Villa; de Re ruftica lib. III. cap.a. agram enim minus dena millia reddere , vil-

(g) . . . . erebro in Albanum rapl

Ob florem atatis fue; ad fummam inopiam redollus eff Itaque è equipella emalam abilt Graciam in terram altimam . V. Procius ibid. Lil, Girald, Dialog. 8. de Poet.

prima fotto il num-VII. a Giove, Minerva, Vefla, e Giunone di Lucie Corrucio, e l'altra num. XVII di Veturio Antigono, Una agli Dei Geniali num-XI. di Seflo Ippurio della Tribu Galerie; una a Flora Feronia num-XII di Cajo Giunio; una alta Dea Vallonia di Cajo Vatinio num-XXV; una di Mutilità Albora ad Officide, e alla Fottuna Supera num. XXXII; una ad Eculapio, e ad Igia di Publio Elio Siro num. XXXIII; una ad Venere Albana voivia di L. Giunio Primegenio num. XXXIII; una alla Luna di Giulio Balbillo num. XXXV; cl' ultima finalmente a Bacco di Cajo Propensio num. XXXVII.

Parte di queste Lapidi sono appartenenti a samiglie Albane, che le ponevano nelle loro case, e ne' loro predi, quali intendevano di affoggettare alla tutela di quel Nume a cui scrivevano la dedicazione, parte sono de soldati, e d'uffiziali del Pretorio, che come abbiamo offervato di fopra, alloggiavano in Alba, e parte d'altre persone, che mosse da spirito di adulazione le scrivevano per la conservazione degl' Imperadori, dai quali aveano ottenute cariche, e benefizi per fe, e per le proprie famiglie, e queste chiamavansi propriamente votive. Nel numero di esse bisogna annoverarvi una Tabella inedita della Casa Flavia. Essa è di marmo bianco riquadrata con due triangoli ne'lati, nel mezzo de'quali fono incife due palme, ed una corona civica, nel cui mezzo si vede una gamba, ed una spezie di chiodo di mezzo rilievo, è fovraposta all'iscrizione FLAVIO-RVM di bellissimi caratteri. Essa si conserva nel Romitorio detto della Stella, dove fu trovata, ed era forse appesa nel Tempio d' Esculapio, le cui rovine sono probabilmente quelle, che tuttavia vi efistono, ed indica dalle palme, dalla corona civica, e dalla gamba vestita di calzare esfervi stata posta da un militare di quella nobile famiglia. Quivi si vedono ancora in piedi quattro grand' archi , de' quali , per quanto io sappia , non se n' è dato conto da alcuno. Si dice, che in questo luogo circa l'anno 1712 vi fia stata trovata una statua di mediocre altezza rappresentante Ercole Fanciullo, e si crede da qualcuno del Paese, che questo sia stato il Tempio di Vesta, che mai c'indurrurremo a condescendere essere stato situato nel piano dell'Alba-Nuova per la manifesta contradizione di Giovenale (e), che lo Q 2 collo-

<sup>(</sup>e) Juven. Satyt. 4. Utque lacus superant, ubi quanquam diruto servat Ignem Trojanum, & Vellam colit Alba minorem.

colloca nelle vicinanze del Lago Albano, e lo riferifce ad Alba-Longa già diruta. Inclineressimo piuttosto a crederlo il Tempio d' Esculapio Dio della Medicina, e di Igia sua figlia Deadella Salute, tanto per lo ritrovamento della Tabella accennata, quanto per l'estensione degl'archi, a'quali poteva adattarsi quel portico di trenta piedi fatto edificar per voto da Pub. Elio Siro, Append. XXXIII, fotto di cui poteano gl' infermi, fecondo il costume, coricarsi la notte per sentire in sogno da quel falso Nume di qual medicamento dovessero servirsi per ricuperar la fanità. Ad esso probabilmente appartenevano quelli due tripodi descritti dal Volpi, che ad altr'uso non potean servire, che per li profumi , e cer le libazioni. Quando il mentovato Scrittore li vide, si conservavano da' PP. Carmelitani nella loro Chiesa, e faceano le veci di acquasantari. Erano ottangolari, di lavoro elegante, e di gusto ricercato, e suron acquistati con l'urna di sopra accennata dall' incisor Piranesi, che li publicò fra i fuoi difegni.

Altre rovine danno apparenza di un Tempio ristaurato probabilmente dai Cristiani dell'età di mezzo, e convertito in uso sagro; si veggono fotto la Villa Paolucci, oggi dell' Eccma Cafa Doria, proffime alla strada delle Mole di Albano, ma non sappiamo dir altro, che buona parte della volta è di masso naturale, retta da una colonna dell'istessa pietra, ed ha qualche similitudine al Tempio della Buona Dea del Colle Aventino descrittoci da Ovidio (1). . Un' altro Tempio, o almeno un' altr' Ara dedicata a Romolo, e Remo, fospetta che fosse in Alba lo Scrittore dell'antico Lazio, e lo argomenta da una tavola marmorea, da esso satta incidere in rame nel suo tomo settimo, in cui eran scolpiti i Fondatori di Roma combattenti del principato, la loro Nutrice Laurenzia, e la Lupa in diftanza, e fu trovata nella suddetta Villa Doria . La conghiettura è bella , ma non potea questo rilievo servir d'ornamento ad una Sala, o ad un Portico della Casa di Pompeo, della quale parleremo qui appresso, come quello, ch'è affisso in una muraglia della Villa Barbarini, in cui vedesi una Donna, che conduce una pecora all'ara accesa, il quale adornò il Palazzo di Domiziano? Nel

II P. Catrou dà un fanfo nono a queffi gl'Astichi conoferano la Terra col noverfi dictado, che la Vefix d'Alba ceme di Vefix Moggiere, cd il Fuoco coll' dette nel culto, e nella sobilità d'Temalatro di Vefix Minere. Cic. I, de nor, pi a quella di Roma, e che perciò vien Denr., & Oxid. VI. Feffer. chimata Minere, fenza nifictere cheNel refto le rovine del Municipio d'Alba non ci fomminifirano grand'argomento di patal de fiuo l'Empli, o che fiano flati rovinati del tutto dal tempo, e da Barbari, o che non ve ne fiano flati de riguardevoli in modo alcuno, flante la vicinanza delli due famofi di Giove Laziare, e di Diana Aricina. Nè è da immaginarfi, che se fi veggono tante dedicazioni, tante fosiero le Deità diverse adorate nel nostro Municipio, mentre quelle altro non erano che semplici testimonianze di pietà delle persone divote.

### CAPOIV

Della Villa di P. Clodio.

A più antica, e sontuosa Villa, che sosse edificata nel territorio del Municipio Albano fu fenza dubbio quella della ■ nobilitlima famiglia Claudia, discendente, al dir d'Ovidio(1), da Atta Claufo, uno de'primi Sabini, che vennero ad abitar Roma. Di questa gente su Appio Claudio sopranomato il Cieco, il quale incombensato dalla Repubblica di lastricar quella magnifica via, che dal suo nome chiamossi Appia, probabilmente si scelse per se, e per la sua famiglia a lato della medesima non lungi da Alba più d' un miglio sotto al moderno Castel-Gandolfo, il più bel sito, che possa immaginarsi, tanto per la vista di Roma, della Campagna, e del Mare, quanto per la vicinanza del Municipio Albano, e Bovillese, ed abbracciava tutto quello spazio, che vien oggi occupato dalla Vigna del Collegio della Nazione Ibernese, da altre adiacenti, e da quella segnatamente di Marzelli, già de' Gesuiti. Quì si fabbricò una delizia accompagnata daogni forta d'utile, e di comodo.

Dalla Via Appia agiatamente voltando a mano finifita vi fi cutrava pet una diramazione di quella, le cui veftigia fi ticonofeono nell' accennata Vigna Marzelli, e mentre ferivo, fi fpezzano le fue pietre per altr'ufo. Sembra che quefto diverticulo tendeffe verfo la firada ombratile, chiamata la Galleria di futto, dove parimenti fi offervano del ruderi antichi, non sò dir fe di quefla, o della Villa di Domiziano, giacche ne' tempi pofteriori quel fuperbo Sovrano vi effete le fite magnificenze, e la una lala fua. All'accennato margine dell' Appia fi vede in queflo fito un bel monumento composito delle feaglie dell' iffetfa lava, di

<sup>(1)</sup> Ovid. IV. Faffer, cap. 2. Claudia quinta genus Claufo referebat ab alto.

cui era lastricata la via, che io sospetto della famiglia Clodia. E' di figura quadra, s' innalza a guisa di un rogo, ed i moderni vi edificaron sopra un colombajo. Ha nell' interno un' ampia camera con trè grandi nicchi larghi palmi diciassette, costrutti di grosse pietre di peperino, solidissimi, e di bellissima maniera di Architettura, e qui forse su riposto da suoi servi il cadavero di P. Clodio, non molto lungi ucciso da Milone. L'Orazione di Cicerone in favore dell'uccifore, oltre che ci dà qualche idea della Villa, ci afficura fingolarmente del fito: mentre egli fi accinge a provare, che l'uccifo avea tramate infidie all'uccifore, dice, che quello avea pensato di far impeto contro Milone da. un luogo alto, che a quest effetto vi avea poste molte persone con i dardi , e che questo ritornando dalla Riccia non potea fare a meno di passar sotto la sua Villa, perchè era rasente all'Ap-pia, aggiugne di più, che non era dissicile di collocarvi delle. persone armate, giacche le fabbriche erano tanto smisurate e pazze, che comodamente vi farebbero flati mille uomini valorofi (1) . Resta con questo passo provato quanto si disse del sito di questa Villa, della quale fi acquista parimenti un'idea grandiosa, sebbene l'Autore intenda d'infinuarne disprezzo. Fatto stà però, che il misero Clodio, secondo che ne dice Asconio Pediano (a), fu uccifo da Milone a tradimento, che lo affall improvvitamente fopra a Boville, cioè poco lungi dalle Frattocchie, che è quanto dire circa l'Eremitorio di S. Sebastiano, nè contento di averlo trè volte ferito, con trecento de' suoi servi andette a Boville ad espugnar quell'albergo, dov'era stato condotto, e semivivo strascinandolo nel mezzo dell'Appia lo finì; onde nonsembra erronea la nostra conghiettura, che fosse dipoi seppellito nel seposcro gentilizio, anzi pare, che un passo di Cicerone vi concorra per prova. Tu (rivolto a Sesto Clodio esclama egli) rigettasti dalla tua Casa l'insanguinato cadavero di P. Clodio, tu l'esponesti al pubblico, e tu abbrustolito da misere legna secche lo lasciasti in pasto ai cani, privo dell'esposizion delle immagini, dell' ef-

(1) Cic. pro Mil. cap. 10-19-10-& feq. (2) Afe. Ped. in Milonian. Mile Lamivium profetlus ell. Occurrit el circa baram munum Clodius paula-ultra Bosilius redicus ab Aritla prope cum leanu, in quo Bone Dee Satellum ell... Miloneu cum Serviu amplius trecchia arnatia physim el capatenmonitare.

dise, & sapra Bonilla: Inspinantem in itinere adgressum, ibb Pab. Cledium reibau walneribau acteptis Bonillas perlatum; tebernam in quam prosperate exposatum a Milone, semsaimum Cledium extrectum... in Via Appia actism este Vellei, Patere, lib, II. cap. 47, aliiq. dell'esquaie (b), della pompa, e dell'orazione simethre. In tal maniera l'astinto Oratore per rilevare il buon utilizio fatto alla Repubblica dall'uccisore, rimprovera d'empietà Sesto Clodio per non averi presa la cura di far venire in propria Cafa. il cadavero di Publio, il quale dopo effere stato bruciato sin't Appia, giacchè le sue ceneri non furon portate in Roma, v'è apparenza, che sosseno dell'espolero reposite della contra dell'espolero recutilizio.

In essa veniva egli vivente spessissimo a trattenersi per godere del Lago Albano, de' boschi, e di tutti quei contorni piacevoli, che da Cicerone si fanno vedere da esso macchiati d'ogni sorta di scelleraggine (c). L'amenità di questi luoghi, industero quel nobile giovane a ristaurarla, accrescerla di fabbriche, e ridurla al gusto del suo tempo. V'eran d'ogni intorno, come osservammo nel capitolo antecedente, are, facelli, fepoleri, e boschi fagri, alcuni de' quali, per ingrandirla, fu egli obbligato a demolire, e qui è notabile l'arte del Romano Oratore nel rilevare come empia ogni azione di lui. Voi voi sepoleri Albani (esclama egli) e voi chiamo in testimonio o rovesciate are degl' Albani compagne, ed uguali del popolo Romano, quali quel fanatico, dopo di aver tavliati, e gettati a terra boschi religiosissimi, avea oppresse. ricoperte d'insane moli di fabbriche. Gloriosissimo di fatto ed opulentissimo su quel secolo in cui visse Publio Clodio, e le fabbriche di quel tempo, fanno tutte indubia testimonianza della grandezza, e del luffo de'Romani. Le rovine di questa Villa ce ne presentano una conforme idea. Un ampio recettacolo d'acque sostenuto da sette grand'archi, ch'è il più conservato di quanti se ne veggano, indica effervi state delle peschiere, de giardini, de comodi da bagno, ed altre magnificenze. Le muraglie del Palazzo, e delle case che v'erano son tutte rovinate, e servono a di nostri di cava di mattoni, molti de'quali sono marcati, e portano diverse

(A) Intende qui l'Autore di parlare di tutte quelle cofe folire portarti ni giro ne' mortori , e principalmente di quelle flatute di cera , che raffomigliavano al vivo gl'antenati del defanto. Plinio lib. XXXV. cap. 2. dice, che fi cullodivano negl'armari, affinche non mancaffero immagini, che onoraffero i mortori ; onde quando alcuno moriva fi travara feco tutto il po-

polo muto de' suoi Maggiori, perchè dalla quantità delle immagini argomentavasi la nobiltà della famiglia. Guasco: I Risti funciri di Roma pagana. Part. II. §. 16.

(c) Ibid. Taque en suo ediso Monte Latlabis Santle Implier, cujus ille lacus nemora, fintfau fape omal nefarlo Hupro, O ftelere macularat, aliquando ad tum.» panienquam oculos aperuilil. diverse inscrizioni. Cinque ne osservo il P. Volpi (d), che dimofirano estere stata questa Villa riflaurata in diverse occasioni, a particolarmente fotto gl'Imperadori. Quattro ne dobbiamo aggiungere a questi, scoperti di recente, ne' quali per altro non vi
legge che il puro nome del maestro Laterzio. Nel primo leggesti Q. PAPIRI. FIGVLI; nel secondo M. PVBLICI... SEDTEG.
TON..., nel terzo L. SEXT., nel quarto finalmente v'è nel mezzo una figura togata, e nel circolo esterno leggesi GN. DOMITIAMANDI, e nell'interno VALEAT QVI. FEC. cioè falute a chi
lo fice.

Del resto le cosonne spezzate, gl'architravi grossissimi di marmo bianco, le basi, i capitelli del più bel lavoro, e del gusto più ricercato, i marmi d'impellicciature, ed i baffirilievi trovati in pezzi fra le rovine, c'afficurano de' portici, de' paffeggi, e delle sale magnifiche, che servivano di trattenimento alla nobiltà Romana. Due pezzi di baffirilievi rappresentanti due soldati Romani armati, ed un cignale, che si rinselva, di lavoro non disprezzabile sono stati scoperti quest'anno insieme con una statua colossale di lavoro egregio. Essa è tutta nuda, è sedente, e dal suo maestofo contegno indica aver rappresentato un Nume, il cui Torace al par dell'altre membra conserva ancora quella nobiltà, e grazia conveniente ad una deità, della quale fu animato dall'industre greco scalpello. Ma poichè la disgrazia di trovar le più bell' opere antiche mutile, e malmenate dal tempo è quasi universale, anche questo Colosso incorse nella medesima, e tronco del braccio deftro, e della testa ci toglie la maniera di poterne parlar di vantaggio (e). Si può credere però, che per eccesso d'adulazione rappresentalie Domiziano (a cui successivamente passò questa Villa) mascherato sotto la figura di qualche Nume, e questa è forse quella statua d'Ercole, per cui Marziale compose trè Epigrammi del libro nono. Usavano gl'Antichi di metter le teste degl'Imperadori ful busto delle statue rappresentanti qualche Deità, e sorse quella di Domiziano fu posta sù questo colosso rappresentante Ercole, che

<sup>(</sup>d) Il primo avea un cervo nel mezzo e l'inferizione OPVS...EX PR.STA MAXIMI FF.
Il fecondo OP.DOL.EX PR.AVGG, NN.FIG.LVCONIAN.MI...LIS

II terzo OP.DOL. EX.... GG. NN.FIG.SVPERIOR ... NI ... VFINI.

Il quarto TE ... COCONI FIG. ASINI POLL.

Il quinto O. D. EX. S. C.

<sup>(</sup>s) Questo bel torzo è presso del Si- chità, che lo sarà probabilmente ristaugnor Jenkins Inglese, amatore delle anti-

fia efpoño alla venerazione circa otto miglia lontano da Roma (f) nelle vicinanze di Giove Laziale (g), folla via Appia (b). Tutti quefli indizi ci confermano nella noftra opinione, e ci fanno argomentare, che Domitziano facefie dedicare tili confine di quefla fau Villa un tempio dedicato ad Ercole, in cui fece potre il deferituo coloffo, dal quale fino a di noftri rimafe il nome d'Ercolano a quella contrada non più longi di un miglio dall' Albano moderno.

### CAPO V.

Dell' Albano di Pompeo.

Ltre la Villa di P. Clodio, un'altra ve ne fu più superba. e magnifica, quella cioè del Gran Pompeo chiamata l'Albano di Pompeo, di cui tanti, e si considerabili avanzi se ne veggono, che dimostrano ad evidenza il potere del suo Signore. Essteva essa al margine della via Appia alla destra di chi vien da Roma, e costeggiava dalla parte meridionale il Municipio d'Alba. Abbracciava tutta quell' estenzione, ch'oggi passa dalla Villa Doria sino al principio della strada di Napoli cioè a quel luogo chiamato comunemente il Mondezzajo, che è quasi tutta la lunghezza della moderna Città d' Albano. Ne dee recar meraviglia, poichè le ville de' Romani, giusta le descrizioni di Varrone, e di Columella comprendevano l'abitazione del Padrone, il cortile, l'aie, le stalle, le case degli schiavi tuttociò in simmetria ben sabbricato, ben aggiustato, e ben mantenuto. Venivano in seguito i bagni, le peschiere, gl'orti, il predio propriamente detto, e tante altre fimili cose, che contribuivano al comodo, e alla delizia.

(f) Herculls in magal vultus descendere Casar Dignatus Latia dat nova Templa via .

Qua Trivia nemorofa petit dum Rena viator Cliavum Domina marner ab Orbe legit. Mart, lib. IX. Ep. 47.

(g) Alcide Latio musc agnosticade Tomenti
Poliquam pulchra Del Casaris ora geris. Id. ibid. Ep. 49.
(b) Appia quam simili venerandus in Hercule Casar

o) Appia quam fimili venerandus in Herenie Caf Confecrat Aufonia maxima fana via Hac minor Aicides, major qua gesterit andi

Sexius ab Albasa quem estit aret iaplità .

O qui il Poeta per licenza voglia intendere per Resta Albasa il Monte Albasa, o combina per la diffanza con la noftra.

la Rocca propriamente detta, e da noi conghictetta.

però dal tempo e divenuta falina, le quali cofe tutte unite ad una quantità di frantumi di panneggi, di flatue, di colonne, e di pietre d'impellicciatura d'ogni forta, dimoftrano la nobilità di quefla fabbrica, ed fl luffo accreficiuto in ifpezial modo da quel potente Romano.

In ordine alle Terme, e Bagni, non si pnò immaginar cosa di più grandioso. Un'inveterato crrore riportato da Pio secondo (1), è in vigore anche a dì nostri trà gl' Albanesi, di chiamar le rovine di essi col nome di Palazzo di Ascanio; ecco le parole dell' autore., Dicono, che ancor slia quivi in piedi il palazzo di Ascanio, ma questa è cosa fatsa; furon già le Terme degl' Imperadori opera grande, e fublime; reflano ancora intere altiffime volte, d'onde calavano l'acque calde, e lo dimostrano gl'avvanzi. La grandezza delle Terme fil quella ch' ora è di Albano. Sembra, che in questa descrizione vi sia errore, quand'asserisce, che suron le Terme degl' Imperadori, ma non è tuttavia improbabile, che ne' tempi posteriori a Pompeo servissero al comodo de'medesimi, da quali furon restaurate e segnatamente da Tiberio, come diremo in appresso. In qualunque senso però sien prese le nostre conghietture è certo che queste Terme sono considerabili. I frequenti acquedotti, e tubi, che ascendono, e discendono per le grotle loro muraglie, e li molti recettacoli d'acqua, che d'ogni intorno fi veggono, dimostrano la grandiosa lor sustruzione. Il P.Volpi nella cui età era ancora in piedi buona parte di que ruderi, che per comodo dell'anzidetto Conservatorio suron rovinati v'osservò trè forta di bagni. Queste Terme, (dic'egli) appajono costrutte in tal guifa, che nel piano vi fossero i bagni freddi, nel mezzo i tiepidi. ed i caldi nella parte superiore; poiche non sono ancora del tutto rovinati i condotti , e tubi di creta , che flanno inferiti negli angoli de muri folidissimi, i mediocri de quali passano sino al secondo piano per li teporarj, e li più largbi fino al terzo per li calidari, e vaporarj delle Terme . Sono offervabili ancora le fcale , le piccole camere, ed i fedili per bagnarfi, ed i luogbi per spogliarsi, e le flufe, ed altro di tal forta. Da questa descrizione manisesto appariice l'errore di coloro, che si studiano dimostrare essere stato quel tempio di Minerva ch'oggi dicesi la Rotonda il vero bagno. di Pompeo. Offervò inoltre il mentovato Autore i fotterranei dell' antico Palazzo Savelli, ora di pertinenza della Reverenda Camera Apostolica: e giudicò quegli grand'archi residui d'aquedotti, di cifter-

<sup>(1)</sup> Comment, Pape. Pil II. pag. 308. edit, Francfurt, 1614.

cisterne, e piscine di questa Villa; e di fatti uno di essi, dicesi, che corrisponda sotto la Chiesa di S. Pietro, e gl'altri tutti tendono verso queste Terme, quantunque siano intersecati dall'Appia.

Se fi voleife riflettere fulla spesa immensa della costruzione di esse, sarebbe tedioso, ed inutile insieme; basti di far considerare al lettore quello spaventevole recettacolo dell'acque, che esiste nel giardino della Commenda di S. Paolo. Esso merita piuttosto il nome di lago, che di confervatojo, ed è tanto grande, che Pio Secondo credette che fossero quattro (c) . E' sostenuto da volte altisfime, rette da groffi pilaftri quadri di mattoni, e ricevea per così dire un finne d'acque. Provengono queste tutte da una forgente, cioè dal Monte Gentile, e scorrevano in questo recettacolo Masfimo per molti acquedotti di materiale, che s'incontrano diruti nella strada di Palazzuola, e per le perforazioni del Monte de' Cappuccini. Si dividono oggi in acqua d' Albano, di Castel Gandolfo, e delle Cento Bocche, nome derivatogli, o dalla quantità dei cuniculi del monte fatti per lo stillicidio delle medesime, o dal numero quasi infinito delle chiaviche, per le quali gl' Albanesi de' secoli indietro la vedevano scorrere verso la Villa di quel potentissimo Romano. Di fatto sono esse in numero si prodigioso. che non v' ha luogo in Albano, in cui scavando non se ne scoprano, e Leon Battifta Alberti afficurò d'averne vedute più di trenta, ai suoi giorni (d). Di tutte queste grandezze non restano a tempi nostri, che miserabili avvanzi, i quali eccitano negl'amatori dell'antichità non minor compassione, che istupore verso gli antichi Romani, che venivano per trattenervifi, e per ammirarla. Cicerone nella Miloniana, quando passa a provare il tradimento tramato da Clodio al fuo uccifore, lo spiega con quelle parole. Si andette Clodio trattenendo per la Villa di Pompeo, forfe per veder Pompeo? fapeva bene, ch'egli era in Ceri. Venne forse per offervar la Villa? v'era stato già mille volte. Da una lettera scritta dal medesimo autore ad Attico, si può argomentare coll' Inglese, illustre Scrittore della sua vita, ch'egli quivi sacesse l'ultima sua posata tornando dalla Provincia di Cilicia per prepararsi ad un pubblico ingresso in Roma, ed al trionso del Monte Amano, e di Pindenisso, che non seguì stante il fermento delle

(d) Aquarum confervatoria plurima, & Comment, ut sup. tbid.

<sup>(</sup>c) Pin quatuor instruit impenti sumpli- ingratile faut . Espritto Fiarantinus ex Alradiusi nonsum collopsa Comment. Pii II. beresrum samilia supra triginta inveni Pag-366. chin.cit. tradii , que inter veprus rubojque istilant.

civili discordie. Io da Formiano (dic'egli) passerò a Terracina, l' ultimo di Dicembre, di lì all' Agro Pontino, indi all' Albano di Pompeo, e così a Roma (e). Da queste parole non deve in alcun modo crederfi, che il Municipio avesse al tempo di Cicerone mutato il nome di Alba in quello di Albano (f), se si pone mente ad un' altro passo del medesimo a questo molto posteriore, e da noi citato al Cap. II. dove parlando della Legione Quarta, e Marzia dice che s'accamparono in Alba. Deve adunque intendersi dell'Albano, cioè del Predio, e della Villa di Pompeo, Questa offervazione è più diffinfamente diffinta nella nostra Disfertazione Preliminare. Amaya Pompeo di trattenerii fovente in questa fua Villa, ed in essa dimorava quando L. Lentulo, L. Torquato, M. Lucullo, ed altri andettero per parlargli in favore di Cicerone da lui tenuto in fospetto d'insidiatore per le calunnie di Lucio Pisone (g). Quivi si trattenne ad aspettar Crasso per abboccarsi secolui, del cui abboccamento Cicerone si mostra curioso con Attico (b), e quivi furon fatte le polize di ficurtà a Postumo Rabirio (i). Questa villa tanto favorita da Pompeo il Grande, non sò conqual titolo, o se dopo la di lui morte, passò a Dolabella, indi la riacquistò Sesto Pompeo (k), ne ci è permesso saperne altre vicende.

Sul confine di effa vi fu il monumento gentilizio al margine dell' Appia alla finifita di chi vien da Roma incontro al palazzo di Pompeo da noi deficritto. S'erge in forma di pira di quattro ordini, ed è il più alto, e maeflofo di quanti fe ne veggano. Oggi chiamafi volgarmente il Parenze di S. Reces per effer profilmo ad una Chiefa votiva a quel Santo. La fua modellatura indica effere fiato impellicciato, ma non può afficiratfi fe ad opera reticolare, fe di marmo, o di peperino. Ha una camera interna della lar-

(c) Sed de Formiano Terracinam pridie Kai. Januarii, inde Pontinum famam, inde Albanum Pompri, ita od Urbem. Gic.ad Attic.lib.VII, Ep.5.

(f) Il Sig. Conyert Middleton narraodo queflo vinggio di Cicerone, moftra di aver avvertito a Schivar quell'equivoco, giacchè fetifie, che Cherone fee l'altima fina pofera talla villa di Pempeo vicio ad Alba, perchè il fino Tafalano era fuori della livade maethra. Stor. di Cic. tom.HI. ann. di Rom. 701.

(g) Nonne Lucius Lentulus qui tumcrat Presor, non Q. Sanga, non L. Torquatus Pater, nen M. Luculius venit ? qui omnes ad eum, multique mortales oratum in Albanum, observatumque venerant, ne., meas fortunos deserres cum respublice salute conjuntos. Ote. in Luc. Pison, 5,21.

ehezza

(b) Dixit Pempejus Craffum a fe in... Albano expeliari unte alem 4. Kolen.Cic.ad Attic. lib.IV, Epift. 10.

(f) Fateque fyngraphe funt in Albano

Cn. Pempei . ld. pro Rabit. § 3.
(k) Albanum , Firmanum , a Dolabella
recuperavit , etiam ab Antonio Tufculanum

Gn. Pampel fillus . Id. Philipp.XIII. 5.5.

ghezza di palmi dodici, e della lunghezza di fedici per riporvi le olle cinerarie della famiglia. Egli è mancante, come quali tutti gl'altri che esistono a giorni nostri, dell'epitassio, cioè dell'Instrizione; altre pruove non possono addursi per asserir che appartenesse alla famiglia Gneja, fuori di un passo dello Serittor della vita di Pompeo, e fuori d'una ben fondata conghiettura, dell' esser cioè stato innalzato incontro alla sua villa così maestoso, che dimoftrava a paffaggieri la grandezza del fuo Signore non foggetto alla legge di non impiegar più di dieci operaj per lo spazio di solò tre giorni nella fua costruzione (1). In esso volca Poinpeo far riporre le ceneri di Giulia fua moglie, e figlia di Ceiare morta nel parto, ed avea di già apparecchiata la pompa funcbre, ma ne fu proibito dal Popolo Romano, che appaffionatamente l'amava, e la volea conservare in città. Avendo Pompeo (dice Plutarco) preparato per far feppellire la moglie presso Albano, fil obbligato dalla Plebe di spiegar la pompa funcbre nel Campo Marzo (1). Sembra dunque dimostrato, che il Greco scrittore intenda di parlare di questo monumento, giaechè lo situa presso Albano, dove altro non sò trovarne decente al funerale di Giulia.

Un' altro più fignificante se ne osserva all'opposto confine del Predio Pompejano, del quale tante cose si dicono dagli pretessi eruditi, che ad altro non contribuiscono, se non se ad inquietare qualche probabile, e ben ragionato sistema. Addurremo qui il nostro con la maggior brevità possibile. Egli è situato alla sponda destra dell' Appia per chi vien da Roma, e dicesi volgarmente il Torrone della Stella per effer proffimo alla Chiefa de' PP. Carmelitani chiamata la Madonna della Stella . Rappresenta la forma di una gran base di venti palmi riquadrata, che ha sovraposte cinque piramidi rotonde, disposte una per angolo di uguale altezza, e circonferenza, ed una più alta, e più grossa nel mezzo. E' affatto privo di camera, ne altro v'è che un ripoftiglio nella piramide di mezzo, la quale è rovinata quasi del tutto al pari dell'altre due della parte di mezzogiorno. Si strana architettura cagionò fopra di esso qualche secolo indietro una più strana opinione di attribuirlo cioè agl'Orazi, e Curiazi (m), e andette tant'

<sup>(1)</sup> Leg. XII. Tab. Jan. Vinc. Grav. fanns extulit.

cap.78.
(f) Plutarch, in vita Pomp. Pompejus tons
(m) Sin'al tempo di Pio II. eta in...
Vegiogem apad Albanum tamulare apperaret , a Plete caestus la Campum Martium elliciti.

tant' oltre questo fallo sentimento, che i Savelli Signori del luogo, e della città, vi secero affiggere un'iscrizione marmorea. Anni esprimente un tal'errore. Questa sortunatamente cadde non ha di Rustan tempo, ed ora si conserva da PP. Carmelitani.

HOSPES

DIGNARE MEMORIA OSSA QVAE CALCAS
HIC CAESIS CVRIATYS VNICVS EX HORATYS SVPERSTES
ROMAM ALBAE PRAEFECIT
SABELLI

OVIBVS ET PATRIÁ ET DOMINIVM VNAM VTRAMOVE FECIT AMBARVM GLORIAE CONSVLENTES PYRAMIDES LATITANTES ELOGIO PRAETEREVNTIBVS INDICARVNT.

Noi fenza invefligare qual ragione poreffero aver li Romani di unire i cadverti degl' amoli con que' de' menici, e quale d'innalzare il loro più grande trofeo in una valle deferta, rimettiamo i leggiori al primo libro di quelt' opera Cap. VIII, in cui oftervantuo dove cisfietiero il cinque diffinit fepoleri di que' vacione giorni, del fito de' yuali non si può immaginare al contratio fenza osfender la fede di Livio ferittore immortale della storia Romana.

Uccifo fraudolentemente il Gran Pompeo in Egitto per ordi- 706ne del Rè Tolomeo, su bruciato il di lui cadavero alle spiagge del Nilo, e furon le cencri, e l'ossa inviate a Roma. Cornelia (n) la seconda Moglie le sece riporre presso la sua Villa Albana, e gelofa della gloria d'un tanto Eroe non volle, che indiffintamente restassero onorate, e confuse con l'altre della sua gente. Fece perciò fabbricare questo sepolero, e racchiuse in una piccol' Urna, od in un Vafo, le fece collocare in quel ripostiglio di sopra accennato. Non si ha memoria, che vi fosse posta iscrizione alcuna, nè che fiafi trovato di effa il minimo frammento. Se fi avelle voluto esporre tutte le qualità, le azioni, e la causa della. morte di Pompeo, oltre che vi si sarebbe richiesto un' Epitassio infinito, si poteva temere di sar' ingiuria a Cesare ancor vivente; onde probabilmente Cornelia non vi fece intagliare che il puro nome, come si vede nel Sepolero di C. Cestio in Roma, e mediante le cinque piramidi già descritte, volle indicare a passaggeri ester ivi riposte le ceneri di quel celebre Capitano, che pria

(n) Plurarch, in Vita verf. fin. Inter- Cornellow delote apud Albanum posite sunt. pret. Anton. Tudert. Pompel reliquie ad

di confeguire il Confolato, trionfò di cinque vittorie in favor della Repubblica, delle quali recente era la memoria. Non è tutta nostra la conghiettura; Ligorio l'opinò anch' esso, ma credette che questo Sepolero fosse privo di ceneri, chiamato dagl'Antichi Onorario, Tymbon, e Cenotafio, e l'immaginò eretto alla gloria di quel Prode dall' Imperador Adriano, ma questo sentimento pare distrutto dal surriferito passo di Plutareo, e dalla maniera del fabbricare in grosse pietre quadre di peperino, del quale appunto sono le descritte piramidi, e li cornicioni della base, maniera. propria de' tempi Repubblicani, e non d' Adriano, il quale dovendo far' edificare un monumento Onorario al Gran Pompeo. l'avrebbe ordinato con la fua magnificenza troppo conosciuta nelle di lui fabbriche maravigliose. Ciò non ostante l'opinione del riferito Ligorio è molto giusta come quella, ch' è appoggiata all' autorità di valenti Autori antichi (0), ma per altro non può cadere, che sù quel monumento riffantato da Adriano in Egitto. il quale era veramente Onorario perchè privo di ceneri; ed ecco quanto possiamo dire al proposito dell' Albano di Pompeo, e delli due Sepoleri finora descritti, che possono vedersi tra i difegni del tante volte citato Piranesi.

(6) Dione al Lib. LXIX. pag. 792. E. ptum veniffet parentavit Pompejo, de quo in Adrian. : così ferifie di quell' Impera- bane verfum profudifie fereur , Sepulerumdote: Quam polita per Judeam in Ery- que ejus pent collopsum reflitult

То ган ведот тови втани отлето тенвой. Pent taret tumnio, eni tot modo templa fuerunt.

Appiano Aleffandrino dopo aver narrata tam regionem inviferet , purgatumque a rute fepulerum bie omnino arenis obrutum, Emulgue effigies eren Pompejo dicatos ab accolis vetuffate lafat , & in intimum Templi facrarium retrufas inquifivit , & invenit notire facule Adrianus Augustus dum

oiù diffusamente la morte di quel samo- deribus denno conspicuum reddidit reflitutis fo Capitano aggiunge : Procedente vero eta- etlam Imeginibut - Lib. II. de Bel. Civ. pagin. 481. Plutarco col passo di sopra citato,

Varrone coctanco di Pompeo con quel noto, e celebre diffico

Marmorco Licinius tamulo juces , at Cato pareo , Pompejus nullo ; credimus effe Deor?

pare, che rendano questi Scrittori sof. Albano, e che in appresso quel luogo, petti, e gli contradicano. Sono peraltro tutti degni di fede, ed è da crederfi. che febbene in principio non vi folic eretto fepolero in Egitto, rimaneffero tuttavia in qualche modo sepolte le di lui ceneri , fin a tanto che Cornelia non le fe-

ove eran state la prima volta riposte, sosse iodicato dalle immagini di Pempeo, e fosse tenuto in rispetto sin a tanto, che Adriano per la venerazione, che avea all' onorata memoria di quel prode Romano lo refe celebre per la fabbrica, e per la greca ce venire in Roma per poi riporle nel suo fentenza riportata da Appiano,e da Dione.

# CAPO VI. ED ULTIMO.

Dell'Albano di Caligola, di Tiberio, e di Domiziano.

I mantenne la nostra Alba anche dopo la caduta della Repubblica nella fua nobiltà, e nella flima, in cui l'ebbe Cicerone di Municipio fortissimo, e fedelissimo. La sua amena fituazione, il famoso Castro Pretorio, la vicinanza di Roma. e tante delizie de' nobili , e potenti Romani la posero in sì alto grado di riputazione, che divenne in appresso il diporto degli Imperadori. Plutarco ci farebbe sospettare, che Cesare terminate le Feste Latine vi si trattenesse, quando dice, che calando da Alba in Roma (a) fu salutato Rè, se non fossimo certi, che questo passo è direttamente riferibile al solo Monte Albano, come con più chiarezza scrisse Dione (1). La maggiore, o minore accuratezza degl' Autori, quantunque nei semplici nomi contribuisce di molto alla maggiore, o minor chiarezza dei luoghi, e dei fatti della Storia, e lo capifce troppo chi s'applica nell'investigare. La narrazione, che sa Svetonio del ritorno di Nerone in-Roma, pare che proverebbe effersi Alba chiamata Albano in tempo di quell'Imperadore, quando non fi fosse avvertito nella disfertazione preliminare, che con tal nome viene abusivamente chiamata da quasi tutti gli Autori posteriori a Domiziano. Ritornando Nerone di Grecia, dic' egli, rotta una parte delle mura entrò in Napoli tirato da bianchi cavalli a guifa di vincitore Olimpico, ed in simil maniera passò per Anzio, per Albano, e guindi in Roma (b). Questo nome non conviensi peranche al Municipio. ma foltanto all' Albano di Tiberio, di Caligola, e di Domiziano. Questi trè Albani, o queste trè Ville non furono a mio credere diverse dall' Albano di P. Clodio, e di Pompeo. Cadutala Repubblica, cadde infieme la libertà Romana, lo splendore, e la magnificenza della famiglie più cospicue. Restaron perciò queste

<sup>(</sup>a) Plutarch. in Vit. verl. fin. Petled descendence in Urbem en Alba Cusare, Regem salutare eum auß funt.

<sup>(1)</sup> Veggaŭ la nota (4) del Capitolo XV. del Libro primo .

<sup>(</sup>b) Reversus è Cracia Nespellm, albit equit intrainit, disjecta muri parte, ut mot bieratianum ell. Simili modo Autium, inderatianum, insie Romam. Cap. 25, in Vita Neton.

queste due Ville abbandonate, e deserte sin che piacque a quegli Imperadori di appropriarfele per loro divertimento. Da due mattoni ritrovati nel bosco della Villa dell' Eccma Casa Doria, ove già esisteva il Palazzo di Pompeo, c'è lecito d'argomentare, che Tiberio si scegliesse la Villa di quel Cavaliere per luogo di sua delizia, e che la facesse ristaurare, ed accomodare al proprio gusto. Uno porta l'iscrizione SERVIANO III COS. EX FVIL (forse meglio FIGVL) AVG. SVLP., e l'altro SVLPICI... AE-LI.. SILVA... Un terzo trovato nelle Terme dell' anzidetto Pompeo, che avea nel mezzo del Circolo un Vaso Etrusco scolpito, in cui beveano un Cane, ed un Orfo, e l'iscrizione .. PRA. AVG. N. TERENT. AELII . SECVND. E . APRILL. comprova lo slesso, e in tutti e trè sembra leggersi il nome di Elio Seiano, ovvero Silano, e Silvano, che fu Confole, e Collega di Tiberio nell'anno di Crifto 21, e di Roma 784, il quale Imperadore apprendiamo da Dione, che la frequentaffe ugualmente che la Villa del Tufculo, e che vi paffaffe buona parte dell'anno ventesimo del suo Impero (c). Leggesi difatti in altri due embrici DE PREDAV..., cioè del Predio di Augusto, e TI. CL. COSSVL. Tiberio Claudio Confole .

Di Caligola però non polliamo parlarre della ficili maniera, per non-eficiri di lui veduto ancora, per quanto fapplamo, alcun monumento nella moderna Città di Albano, nè da altro fondamento abbiam ricawto, ch' egil avefic la fua Villia in Alba, che da un pailo di Seneca, il quale narrando il dolore di Caligola. nella morte della Sorella Drufilia dice, che fippe la convertazione de finoi Cittadini, non intervenne alle di lei efiquite, e firità nel fue Albano (d.). Quefto trattenimento dell' imperadores nel fuo Predio Albano, lo dobbiamo credere accaduto prima che partific per Siracuía, d'onde ritornó in Roma, al dir di Svetonio (1), con la barba lunga, e li capelli difiefi. Altro non fi può dire sù tal proposito, fenza offendere l'iforica ingenuito

Domiziano il più fastoso, e superbo di quasi tutti gl' Imperadori volle, per così dire, unir queste due Ville di Clodio, e di

<sup>(</sup>t) Vigefuno anno Imperil quam frequent in Albano, Or Tufenti effet in Treem neu venit. Dio. Cafe. in Tiber, Lib. LVIII. pagin. 634. ed. cit. (4) C. Cafer amifo Sorore Drufillo, it

bono, qui non magit dolere, quam gaudere principaliter pofet, conspectum, converfa-

tionemque civium fuorum profugit, exequilfque Soroit fue non interfuit, justa Soroinem pressituit, fed in Alleaum fuem feetffit. Seneca Consolat.ud Polybium Cap. 36. pag. 19. tom. l. edit. Venet. 643. (1) la Vita Cap. 34.

di Pompeo, come in attestato dell'umana alterigia. Aveva egli ingombrato di fabbriche, e di smifurate moli tutta quell' estenzione di Monte, che passa tra Castel Gandolfo, ed i Cappuccini di Albano, le quali disposte in tanti piani apparivano ai riguardanti, che passavano per l'Appia, un vasto, ed ordinato Scenario. L' antica Villa di Clodio proffima alla Via, s'univa, mediante i Portici, ed i paffeggi, al Palazzo, che grandiosamente s'ergeva nell'alto, le cui vestigia al presente si osfervano nella Villa dell' Eccma Casa Barbarini; s' univa questo alle abitazioni de' Soldati della guardia del Corpo, a quelle de' Schiavi, ed alle fialle, queste ai recettacoli delle acque a tutte l'officine, e comodi necessari per una corte Imperiale, dalli quali finalmente, mediante i cortili, e l'alberate, si passava ad un Ansiteatro, che confinava col descritto Castro Pretorio adiacente all' Albano di Pompeo. Con tal fimmetria formava il tutto infieme un femicircolo di più d'un miglio d'estenzione. Dalla parte del Mezzogiorno riguardava il Mar Mediterraneo, e tutta la fottoposta pianura della Campagna, ed appariva una Rocca dalla parte di Levante, che di prospetto vedeva il vicino Monte Albano col Tempio di Giove Laziale, Roma, una parte degl'Appennini dell' Abruzzo, il bosco Aricino, ed il sottoposto Lago Albano, onde gli derivò indistintamente il nome di Rocca Albana, e di Albano di Domiziano. Della fituazione di questa Villa ne parlano molti Autori coètanei, e particolarmente Marziale, Stazio, e Giovenale. In essa veniva Domiziano in tempo della sua gioventù per fuggire il tedio della Città Regina, ed il lungo comando del Padre da esso temuto (e). VI si trattenne in appresso, in tempo cioè del suo Impero buona parte dell'anno, onde giunse ad uguagliarla all'istessa Roma, convocandovi non raro il Senato, e trattandovi degl'affari rifguardanti il governo. Quivi difatti egli decife della causa vertente trà la Città di Falere, oggi Falerone, e quella di Fermo, e la fece quivi agitare in sua presenza. Avevano i Fermani delle pretenzioni ful Territorio de' Falerefi, e perciò questi ultimi scelsero dal loro ordine Senatorio dei dieci trè particolari foggetti, i quali per decreto dei Decurioni furono inviati all' Imperadore. Essi surono T. Bovio Vero, P. Bovio Sabino; e P. Petronio Achille. Giunti in Alba presero le parti di pubblici Rappresentanti, o d'Ambasciadori, e così s'introdussero nell' Alba-

<sup>(</sup>e) Domitianns Patrem timent opud Al- apud Xiphilin. in Domit. banum montem plurimum ogebat . . . Dio.

Albano di Domiziano, il quale conosciuta la lor causa come giufla, pronunziò la sentenza in lor favore, e ne formò il rescritto

fegnato in Appendice al num. XLI.

Avea seco condotte in questa villa persone a lui simili, e tante vi operò stravaganze, che presso i posteri ebbe fama di crudele, imperioso, e stolto. Per meglio dare esecuzione a suoi progetti avea probabilmente commesso il governo di essa a Cotta Mesfalino (f) Senatore di famiglia nobile, ma infame per le sue scelleratezze. Davafi follemente a credere d'effer figlio di Minerva, e volle promoverne in ispecial modo il culto. Fece perciò edificare dentro il Castro Pretotrio in suo onore quel Tempio rotondo in cui si venera oggidì una greca immagine di nostra Signora detta della Rotonda, ed era destinato per i sagrifizi del primo giorno dei Giuochi Quinquatri, per la celebrazione de'quali v'institul Domiziano un Collegio de' Sacerdoti (g). Diffi nel primo giorno, giacchè la durata loro si estendeva sin'al quinto, dalla quale con men vera cagione ripete Ovidio il lor nome (b). Si chiamarono Quinquatri, perchè accadevano cinque giorni dopo gl'Idi di Marzo, ed eran diversi dai Ouinquatri minori che erano dedicati a Pallade, ed accadevano li quindici Giugno festa de' Sonatori di Flauto (1). Nel primo giorno si facevano adunque i Sagrifizi alla Dea; nel secondo, terzo, e quarto si davano i spettacoli de'gladiatori, e nel quinto si benediceva la Città. Questa benedizione detta dagl' antichi Lustrazione fii sempre solenne, e sotto l'Impero di M. Aurelio Antonino fu rinuovata da cinque illustri personaggi, come apprendiamo da una lapide posta nell' Appendice sotto il num. XXXVII. Si legge in essa. Publio Valerio Settimiano Prefetto de Soldati, e Tito Celonio Aureliano Prefetto dell' Annona, e Marco Antonino Flaviano Prefetto della Sella Coorte Cefarea, e Caio Giulio Caterino Flamine Diale, Triumviro Quinquennale fecero la Lustrazione.

In questo giorno similmente, che corrispondeva al 23 di Marzo si faceva il Tubilustrio, ch' era un genere di sagrifizio fatto da Tubicini Sacerdoti, che scannavano un'agnella a Minerva acciò

<sup>(</sup>f) .... & Intra Albanam Villam feutentia Mefalini Brepebat . Tacit, in vita Agricol, verf, fin.

<sup>(</sup>g) Demitlannt celebrabat, & in Albano quotannit Quinquatria Minerna cul Cellegium infilinerat ex quo forte dufli magifterio fungerentur, elerentque eximist

venationes, & Scenitos ludos, superque.

Oratorum, at Poetarum certamina . Sveton.
in vit. cap. 4.

<sup>(</sup>b) Nominague a junfile quinque diebne babent . Fast, lib. III, cap. 6,

<sup>(1)</sup> Ovid. Fast. 6, 7.

le loro trombe reflaffero benedette (1), al quale affifieva fecondo il folito, l'Imperadore vefitio alla Greca portaudo in capo
una corona d'oro, poichè era fommo Sacerdote, ed i Sacerdoti
coflumavano di coronaria nelle funzioni fagre. Si chindevano cost
quefle fefte, che erano regolate ugualmente, che le Sceniche,
dette Gineenali, da alcuni direttori tirati a forte dall' anzidetto
Collegio de Sacerdoti. Erano quefli forfe i Flamini Quinquennali, così detti, o dai cinque anni della durata del lor Sacerdozio,
o con minor verifimilitudine dai giuochi da fari ogni cinque anni.
Par che andaffe unita a queflo Sacerdozio anche la carica di Betrono, o Al Avocato del Caffro-Pretorio da noi deferitto al cap. II.
detto Mnitsfe. Ciò fi ricava da alcune lapidi riportate nell' Appendice, dalle quali abbiamo ediratto un piccolo catalogo dei nomi di questi Flamini con la nota numerale Romana corrispondente alle medefime.

Num. VI. M. Celio Fabio Firmo Flamine Diale Quinquen-

nale Avvocato del Castro Pretorio.

VII. Lucio Cornelio Falerino Pupillo Flamine Quinquennale , Avvocato del Castro de Meniest.

VIII. Lucio Cornelio Pupillo Prefetto de Fabri Flamine Quin-

quennale, ed Avvocato del Castro de' Meniesi.

XXXIX. Marco Celio Curiano Prefetto de Fabri, Prefetto Pretorio, Candidato dell' Imperadore Cefare Vespasiano, Prefetto della Stazione Albana, e Flamine Quinquennale.

XL. Quinto Curio Suffenate Prefetto Pretorio della Stazione Albana, Prefetto de Fabri, Avvocato del Castro de Meniesi, e

Flamine Quinquennale.

Nella dinora di Domiziano in quefta fua Villa vi comparve fra li tanti fuol vizi m'ombra di virtù, fe pure non fi vogila dire partorita dal piacere dell' adulazione. Favoriva egli le lettere, e la Pocfia in modo speciale, onde si compiacque nel suo Albano della recia delle tragedie, delle comedie, delle gare dell' ribiofio, delle declamazioni degl' Oratori, in Greco, ed in Latino, e dell' improvista de' Poeti, a le ui effetto sece edificar quell'ansiteatro che accennammo di sopra (j). Il vincitore vantava l'onore d'ef-

(1) Feft. in voce Tubkines .

Cladiatorum quofanuli fere exhibibat in Albano. Nom cum locum fub Albano Monse, unde li locu monen doctor sanguam arcem alignam elegeras. Dio apud Xiphil, in... Domit, & Sveton, csp. 4-

<sup>(</sup>f) ... nói vere Demitianes Ingerlum este despuis ful es seus Minervon pracipue es e unde la lorus nomes bebeix comibus dis coluit, esque cam ob case ellipsom elegras . Dio. as fum Quinquatria magnific telebrasis , la Domit, & Sveton, cap. 4-quinte tertamba Pausrum, Oraterum, 67

fer coronato per mano dell'Imperadore medefimo, e da ciò nacque l'ufo, che i fanciulli di quel tempo pregavano Minerva che il facefie divenir buoni Oratori, e Poeti per eller coronati in Albano (1). La corona, che confeguivano era d'ulivo, e di quetrai, ovvera d'oro lavorato a foggia della 6'glie di quefti due alberi al di di Marziale (2), e di Papinio Stazio Napolitano (è) il quale ferivendo alla fua monglie Claudia così ne parla.

Trè volte mi vedessi o mia compagna Gl' Albani premi riportare, e cinto Dell' or sagro di Cesare la fronte Fortemente al tuo petto mi siringessi, E baciassi anclante il serto mio.

L'immoderata adulazione di questi poeti non si ricompensata la fola corona, ma con doni di maggior confeguenza. Ebbe Stazio una villa in Albano profilma a quella del sito Imperadore, dove tranquillo reslava nella stagione d'Estate, come dice inque versi .

Benchè d'Alba Dardania fotto i Colli Baflasse il Predio, che donomni Augusto, E l'acqua in Casa a droertir le Cure, E a sollevare il caldo in tempo csivo (t).

E' manifesto, che questo sondo sosse si tuato al piano, e dai versi seguenti si ricava, ch'egli vi sacesse seppellire il Padre, e la Madre (m) onde può credersi, che vi avesse fatto edificare an-

(1) Juven. Satyr. 10. (2) Ep. 49. lib. XII. alibiq. (k) . . . . . . . ser me niditil Albana ferentem

Dona , Comes , fantique indutum Cefaris auro Viscershus amplena tuis , sertifque dedilli

Hic

che il monumento gentilizio, in cui Volpi sospetta, che vi facesse riporre anche il proprio figlio, per cui compose l'ultimo Epicedio delle selve, ma non v'è certo fondamento. Anche Marziale, par che dall' Epigramma XVIII del libro decimo nono diaargomento di credere, che gli fosse stata donata un'altra villa in Albano, ma non è chiaro a bastanza.

Ora per tornare ai divertimenti di Domiziano, faceva egli parimenti rappresentare nell' anzidetto anfiteatro gl'inumani giuochi Gladiatori, i Giovenali, e le cacce delle fiere, nelle quali dava pruove ficute\_della fua perizia nel faettare, uccidendone di propria mano delle centinaia al dir di Svetonio Tranquillo (n). Furon questi giuochi per esso, un giusto pretesto di toglier di vita per mero sospetto quell' Acilio Glabrione, oriundo, secondo alcuni, dalla famiglia Acilia Albana, che fu Console nell' anno di Cristo XCI., e che secondo il Baronio (1) su ucciso insieme col Padre nell'anno 95, perchè occultamente professava la sede Cristiana. Lo fece egli adunque venir da Roma invitandolo ai giuochi sudetti, ed obbligollo a scender nell'arena, e combattere con uno finifurato leone, sperando, che ne sarebbe stato sbranato, ma il Console lungi dal riceverne danno bravamente l'uccise (o). In fimili fatti rifcuotevano i bravi giostratori un' evviva universale; gl' applausi de'spettatori erano infiniti, e le acclamazioni del popolo ferivano le stelle in lode anche dell'Imperadore, il quale faceva

> Hic ego te ( nam Sicani non mitius balat Aura Croci ; dites , net fic. tibi rara Sabai Cinnama odoratas , net Arabs decerpis aritias , Inferni cum lande loci . . . . . . . . . Nec folum larga memes plesase fonebas : Talls , & in thalamos ; una tibl cognita teda Connubia, unus amor; certe felungere matrem Jam gelidis nequeo bufits, te fentit , babetque , Te videt , & tunniles , ortugne , obitngne faintat ...

(n) Centenus varil generis feras fepe in paffar tre le dita fenza offenderle . Albano feceffu conficientem fpellavere plerique . in vita Domit, cap. 1 9. E' nota l'abilità di Domiziano nel factture, che, come seguita a dire il citato scruttore, quando tirava alle fiere vi affiggeva due strali alla testa a guisa di corni , e quando tirava al fegno teneva per berfaglio la palma della mano di un ragazzo aperta, ed egli scoccato il dardo lo facea

(1) Tom.i. pag. 730. ed. Luc. 1738.ad. an. C. 98. (o) Nan quan eun (Acilium Glabrionem) Confolem in Albanum verafet , ad Juvenalia coegifeique Immanem Leonem ex-

pugnare , Glabrio , non folum a I cone la. fus non eft fed eriam emm egreret confecit . Dio. Cals. lib.LXVII. pag. 766, ed.cit.

ceva in quel tempo pien di soddisfazione distribuire il congiario. che per trè volte si ha memoria essere stato dispensato sino alla fomma di trecento nummi, e faceva imbandire delle lautissime cene, nelle quali vi comparivano dei commestibili rarissimi (b).

Vi comparve una volta un pesce Rombo di straordinaria grandezza portato da Ancona da un pescatore Piceno, che servi di rammarico al Senato Romano. L'orgoglioso Domiziano, che al pari di Caligola, il quale avea destinato sollemente per Console il suo cavallo, davasi (1) l'indegno piacere di mettere in deriso anche le cose più serie, e venerabili, suscitò il dubio sulla maniera di cuocerlo, e sul piatto in cui dovea esser presentato in tavola; fece perciò venire da Roma i Senatori, li fece adunare su tal ridicolo foggetto, e volle, che la quistione fosse risoluta da un-Senato-consulto. Giovenale nella satira quarta leggiadramente descrive un tal fatto, che ci piace di renderlo nel nostro idioma, ne' versi seguenti .

> Mentre l'ultimo Flavio il Mondo languido Straziava, e Roma a un Neron calvo, e fervido Serviva; un Rombo ben straordinario Entrò nel Golfo del Mare Adriatico Là dove un Tempio ereffe Ancona Dorica , E dedicollo alla gran Madre Venere. Il Rettor della Nave e degli canapi Destina questo Mostro al gran Pontefice.

. . . . . . . . . . . . . . Stridea fuor dell'usato il Verno orribile, E la gran preda mantenea freschissima. Che vien di vol , come foffiasse l'Austro . Appena, che del Lago il Colle ascendono Dov' Alba ancorche rovinata, il frigio Fuoco a Vesta minor mantien perpetuo. Resiste alquanto allor la turba attonita A chi d'entrar desia , poi cede , e s' aprono

<sup>(</sup>p) Conglarium Populo nummerum tre- Teffere gettate per contrafegno, una. centorum ter dedit , atque inter freflecula delle quali di metallo è flata trovata in munerle largiffmum epalam ... Svet. cap.4. Albano , beniffmo confervata con la no-Seguita ivi a raccontare il pane diftri- ta numerale Romana C. cento. buito, e le sporte di companatico, e le

<sup>(1)</sup> Srct. in vit. 5. 55.

Le porte; esclusi intanto i Padri aspettano Il pesce, che ad Attide presentavasi, A cui disse il Picen, prendilo, ed ilare Passa quest oggi, ed empi hen lo stommaco.

Vi mancava però un tegame comodo Onde in Consiglio i Padri allora adunansi.

Il Cieco adulator Fosco, è fanatico Piul d'ogn' altro pel Rombo, e come un Augure Che Bellona inspirò dell' estro ensatico Incomincia a parlar; un certo augurio Prendi da qui di un gran trionfo, e nobile; Tu vincerai qualche Sovrano Barbaro. La Bestia è rara, e vè come risplendono Sull'ampio dorso le gran squamme argentee. Di questo Rombo sol gl' anni, e la Patria Mi duol che dir non fappia a noi Fabrizio . Che slimi adunque ? di spezzarlo? ab tolgasi Tal disonor da lui . Montan preparisi Rispose un testo largo, cupo, e tenue E lo fabbrichi il presto, e gran Prometeo. Orsul l' Argilla , e stia la Rota in ordine; Ma sempre da quest ora invitto Cefare Fa che i figuli tuoi preso ti sieguano. Tai consigli dell' uom degni prevalsero.

S'alzano tutti, e l'affemblea dilieguafi. Partono i Padri, che il gran Duce attoniti Nella Rocca d'Alban chiamb fellecti, Come de Catti, à de Sicambri torbidi Parlar dovelfe, ouver, come fe lettere Folfer giunte da parti lontanissimo. Scritte con fretta, e che rispossa attendano.

Conferiva Domiziano nel fiuo Albano le cariche di polizia, o di milizia, e le inviava al foggetti da lui deftinati, come fi rileva da Stazio (1) quando ferive quei verfi a Crifpino Giovane di nobil nafeita, deferittoci da Giovenale come viziolo.

Ma

Ma chi è quel Meffo , ch' entra fi veloce Anche più della fama, e i tuoi Penati Cotanto onora? esso o Crispin dai Colli D' Alba Trojana vien, d'onde quel Nume Mira vicin di Roma sua le mura.

Mandava finalmente da questa sua celebre villa l'accennato Imperadore i suoi ordini in Roma, ed in essa sottoscriveva i decreti

di grazia, e di giuftizia.

Ma di tante grandiofità d'edifizi, le poche rovine, che di essa a di nostri si veggono sono le seguenti. Nella villa dell' Eccina Cafa Barbarini fi offerva in particulare un lungo muraglione con delle nicchie, sopra del quale i moderni v'han piantato degl' Elcini in buona disposizione . Si vedono inoltre gl'avvanzi delle abitazioni, le volte delle officine, nelle cui muraglie s'offervano ancora dei canali di terra per i quali scorrea l'acqua dadispensarsi nell'istesso piano, la quale veniva pobabilmente in parte da quel recettacolo Massimo di Pompeo, da noi descritto al capitolo superiore, mediante una chiavica scoperta a tempi nostri che rettamente parte da esso, e vi si conduce al livello. In un piano più basso v'è un gran passeggio, o galleria, la cui volta, fulla quale oggi v'è un terrazzo è ornata di flucchi al gufto dell'

antico tempio della Pace di Roma.

Questo passeggio, o Galleria sembra contigua ad un Bagno, e probabilmente ferviva di trattenimento a chi dovea entrare a bagnarsi, ed a chi s'era già bagnato. Il P. Volpi sospetta, che folle un Tempio, in cui fi coronavano i Poeti, e che qui foffe collocato quel Bafforilievo, che si conserva dagl'Eccini Colonnesi, esprimente l'apoteosi d'Omero, spiegato già dal Kirker. Il citato Autore và conghietturando, che Tiberio, da cui era tanto amato il Poema di quel famoso Greco, sacesse intagliar quel marmo, e che lo facesse collocare nella sua Villa Tusculana, le cui vestigia l'indica sopra Marino, che da li Domiziano lo abbia fatto andare nella sua, e che per qualche accidente su in appresso trasportato alle Frattocchie dove su trovato, sin dove egli protende i ruderi della Villa Domiziana . Vorrei avvertire, che questo su il sito del nobile Municipio di Boville, dove era il Sacrario della Casa Giulia, e la Villa di Paolo Emilio detta perciò corrottamente Rè Paolo, in cui egli portò dalla Grecia una quantità di statue di egregio lavoro, e fra esse probabilmente la Deificazione d'Omero, per simmetria della quale il superbo Claudio, che entrò in appresso in possesso della Villa fece intagliare anche la sua, la quale si presentata alla Corte di Spagna dal Cardinal Francesco Barbarini, che le trovò quivi ambedue insieme con diciannove statue di eccellente maniera, come serive Pier Santi Bartoli nelle sue memorie (1). Del resto la Villa Barbarini in generale è ricoperta di frantumi di marmi d'ogni sorta, e due statue Colossili rappresentanti sumi, con quantità di colonne spezzate, capitelli, ed architravi del più bel gusto, afficurano i ri-guardanti della magnisserga, e noblità dell' antico edizigio.

Un' altro piano di fabbriche rovinate affatto fi vede fotto questa Villa nella strada di Castello, chiamata la Galleria di sotto, ed un' altro nella Galleria di fopra, che costeggiando il lago giunge fino quafi ai Cappuccini di Albano, d'onde nacque l'equivoco di Pio II., che le vide, e le credette le mura dell'Alba-Nuova edificata, secondo il suo pensare, dopo che Tullo distrusse Alba-Longa, e le paragonò nel circuito alle mura di Bologna (2). Tra questi miserabili avanzi altro non si vedc. che molti acquedotti, i quali prendevano l'acque dal Monte Gentile. in cui Domiziano fece probabilmente tagliare altri cuniculi, oltre quelli già fatti da Pompeo per il suo recettacolo Massimo, che più non serviva, che al comodo del Castro Pretorio, e del Municipio fottoposto. Vi si osferva inoltre frà le siepi qualche apparenza di loggia, o di fimile fabbrica, ed il resto è senza forma. Out in tempo della prima villeggiatura di Alessandro VII. fatta in Castel-Gandolfo racconta il mentovato Bartoli, , che da un Vil-" lano fu trovato un Tempio fotterraneo tutto lavorato di belli " musaici, che su dal medesimo diroccato persuaso da un Frate-, di S.Agostino esfer quelle abitazioni de' Demonj, e che essendo-" vi andato a visitarlo l'antiquario Leonardo Agostini, vi rico-" nobbe una statua di Venerina ridotta in pezzi, che su presenta-" ta al Papa, il quale mandò il Villano in Galera, e punì il Fra-" te diversamente. In questo piano medesimo (seguita il Bartoli) " verso la strada de' Cappuccini in tempo d' Innocenzo X. si sco-" persero marmi di un Tempio nobilissimo lavorati al sommo del-" la perfezione. Si scoperse anche una bell' Ara sottilmente inta-" gliata, che fu portata al Palazzo Mazzarino al Monte Caval-" lo , ed una scala semicircolare adornata di quattro bellissimi " Fauni, i quali mi par che stiano in Casa Chigi, ed una quan-" tità di frammenti di statue, e busti della medesima persezione.

<sup>(1)</sup> Rom. Antic. Tom. I, ed. Rom. 1741. (2) Comment. Pap. Pil II. pag. 306.

Dal fin quì detto fi può agevolmente comprendere qual fofse il prospetto di questa Rocca verso il lago, sulle cui placid'acque l'Imperadore spesso godeva di condursi in barca, ordinandovi sovente i giuochi navali, o sian le finte pugne marittime, ed ogn'uno conosce il fine dell'essere stato così costrutto questo piano superiore . Il Convento de' PP. Osfervanti Riformati di S. Francesco è tutto fabbricato su tai rovine, e l'officine de' Frati sono tutti archi antichi . Nella loro selva v'è un ben' amplo recettacolo, ovver Piscina, quasi tutto conservato, presso cui non ha gran tempo vi fii trovata una Cappella con delle piccole colonne di giallo antico infrante, e confunte dal fuoco, un'ara vittimaria, ed un giavellotto chiamato da' Latini Verutum secondo la testimonianza di Livio, del quale que' Frati ne fecero uno spiedo per la loro Cucina ingannati dalla di lui fimilitudine. Di tal formavien descritto da Polibio, che attribuisce tal sorta d'arme agli Accensi .

L'Anfieatro, che al tempo di Pio II. era quafi tutto intiero, ed avea buona parte de' fedili intagliati nel mafio contiuno, è a giorni nofiri rovinato quafi tutto (p). Si veggono foltanto in piedi gl' avvanzi delli due muraglioni interno, ed efterno verio laparte di Mezzogiorno con alcuni archi, e con i laterali della gran porta, che fono di grofii peperini, come pure alcune feale, per le quali fi afcendeva a quel luogo detto Suggeflua, o Suggfluar, dove fiedeva l'Imperadore, che reflava dalla parte defira incontro alla porta. Altro non fi vede di quefto nobile edifizio, nella cui non angufta arena v'hanno i moderni piantato un ber folto Canneto di pertinezza de'Monaci Girolamini detti di S. Paolo.

Il folo Tempio di Minerva è refiato intatto fra tanti avvanzi di fibbirche, la cui confervazione la dobbiamo alla pietà de' Crifiliani astichi, che da culto profano lo riduffero a fagro fotto l'invocazione della Madonna della Restonda. Il fiuo piano reflazdodici palmi più fotto del moderno, ch' è quanto dire al piano delle fepolture, il quale è tutto coperto di antico musifico bianco, e nero rapprefentante fiorami, per quanto mi fiù lecito offervare. Reflava la fommitti del Tempio (coperta nell'iffelfa forma del Panteon di Roma fin' a che il Cardinal Virginio Orfini

<sup>(</sup>p) Cernitar addac Theatrum, coins: gue ferent integrow. Pii II. Comment. papars media mouni ceharens in 1976 menti incifa logida vensila fedillo relinet. fermom-

Vescovo d' Albano nell' anno 1673. la fece coprire di un lanternino foderato di piombo, come si vede al presente.

Ci sembra necessario avvertir finalmente, che essendo stata questa Villa di Domiziano la delizia di quell' Imperadore, non su in appresio abbandonata neppur dagl' altri; che vennero a trattenervisi Adriano, e Settimio Severo, come apparisce dall'inserizione num. XXXVIII., in cui si crede nominata Giulia Pia sua-Moglie fotto nome di Minerva; che Alessandro Severo seguitasse il loro esempio, come par che accenni l'inscrizione di un' embrice da noi riportato al Capo II.; che a motivo dell' alloggiamento Albano furono quali in obbligo militare di mantenerla gl' Imperadori nel fuo onore fin che stette l' Impero; e che in fine da quella Villa solita a chiamarsi l'Albano su abusivamente chiamato con tal nome anche il Municipio dopo il tempo di Domiziano, come avvertimmo in più luoghi, e più seriamente nella dissertazione preliminare. Questa adunque sembra l'epoca giusta del cambiamento del nome della nostra Alba-Nuova, della quale noteremo la decadenza facendo grado all'Albano Cristiano, o sia alla moderna Città d' Albano.



## DELLA FERTILITA'

Del terreno Albano, e de prodotti più particolari del medesimo.

### CAPITOLO UNICO.

ER non distrarre il Lettore dalla serie de'fatti storici ci siam riserbati di parlare in fine de'prodotti più particolari del territorio Albano. Più volte si è detto, che la fertilità di questi campi è stata la sola causa dell'edificazione dell'Alba-Nuova. e delle magnifiche Ville de' Nobili Romani descritte ne' Capitoli superiori, ora la riguardiamo più attentamente, per esser uno dei punti interessanti per chi prende a scriver la storia di una qualche Città . Si dimostrò , che la determinazione dei Romani per formar l'emissario del Lago Albano, unicamente provenne dallo spirito della coltivazione; gl' Albani, che in appresso si trovarono in possesso di si bell'opera, non potevano fare a meno di non secondare il loro sentimento, e poichè l'oracolo avea proibito che l'acqua giungesse al mare, surono obbligati di mantenervi delle cateratte, d'innaffiare li sottoposti campi, e di renderli con tal mezzo, al dir di Dionisio (1) ammirabili per l'amenità, fertilishmi d'ogni genere di biade, di maniera, che non cedevano ad alcun' altro campo d' Italia, e particolarmente per la bontà del vino foavissmo, propriamente chiamato Albano superiore a tutti pl'altri . ad eccezione di quello di Falerno . Ne il folo Dionisio parla in tal guifa dei prodotti del terreno Albano, ma quafi tutti gl'antichi Autori ne scrissero in questo tuono. Varrone (2) racconta, che Lucio Albuzio era folito dire, che la fua Villa Albana superava sempre il suo fondo rispetto ai pascoli, poiche questo gli rendeva meno di dieci mila, e quella più di venti mila, e gl'avrebbe reso anche cento mila, se fosse stata alla marina. Questa è una pruova certa dell'abbondanza dei prodotti del fuolo Albano; consideriamo ora la qualità delli medesimi.

Plinio nella fua Storia Naturale (a) parlando de' vini generofi d'Ita-

<sup>(1)</sup> Lib.I. pag.24 - ed.cit.
(2) De Rè Ruft. Lib. III. cap. 3.
(3) M tertiam palmam varie venere; as Prisernatiague. Lib.XIV.cap.6-pag.16.

d'Italia, dà il terzo grado di eccellenza ai vini di Albano, i quali erano ordinariamente generofi, dolci, e foavi. Indi tra i vini generosi seguita a lodare i vini di Velletri, e di Piperno. Strabone ci dice, che i vini decantati al suo tempo sopra tutti gl'altri, erano il Cecubo, il Fondano, il Setino, il Falerno, l' Albano, e lo Statano (b). Orazio per celebrare il di Natalizio di Mecenate aprì un'anfora di vino Albano vecchio di più di nove anni (e), quando descrive la cena di Nasidieno, vi pone l'Albano, ed il Falerno (d), ed altrove loda l'uva Albana appaffita al fumo (e).

La Venucula serba il verde onore Micglio ne vetri, e l'uva Albana al fuoco Meglio fi fecca, che all'estivo ardore; Questa fui primo a dar co frutti, e un poco Di cavial, e al pepe bianco poi

Missio al sal nero in menza io diedi loco. Un' altra specie d'uva chiamata l' Eugenia cioè la Generosa trapiantata dai campi di Taormina Città della Sicilia, secondo Plinio (f) nel solo Territorio Albano si coltivava con ugual profitto; ma tra l'uve del paese più non si trova nè la prima, nè la seconda. Seguita il mentovato autore a discorrer dei vini generoli, e parlando del vino di Spagna fatto d'una certa uva chiamata. Cocabolis lo paragona al vino Albano nel solo caso, che per il corfo degl' anni fia divenuto da dolce auftero (g) ed in altro luogo scrisse (b), che il vino Albano è più utile ai nervi, ma dannoso allo stommaco quando sia troppo dolce, o troppo austero.

- (b) Inter que (vina) maxime celebras- & Falernum , Albanum , & Statonum .. tur Cecubum , Fundanum , Setinum , fent , Lib. V. pag. 234. ed. cit.
  - (c) Eft mibi nonum faperantis annum
  - Plenns Albani cadas . . . . . . Lib.IV, Od. 10. (d) Hie berus, Albanum, Mecenas, fre Falernam
  - Te mogis oppofitis deieflat , babemus utrumque . . . Lib.II. Sat.ult. (e) Venueula convents oilis ,
    - Rellius Albanam fumo duraneris noam , Hane ero enm mails, ero fecem primus. & alec Primut , & invent piper nibum cum fale nigro
      - Incretum. . . . . . . . . Lib.II. Sat.4.
- (f) Engenium Taureminitani coilis cum flate , & que duleis fult in unfleritatem , tum agro, queniam translata flatim mu-(g) Quo duleior eff Cocabolis , bor me- XXIII, cap. t. pag. 186. ed.cit.
- generoftatis cognomine mifere Albano tan- tuncque Albano pino amulantur . id ibid. (b) Albana nervis utiliera , flomache tatur . Lib. XIV. cap. 2. pag. 11 5. ed. cit. minns, que funt duicia , nei greierg . Lib.
- llor ; fed & auflera tranfit in dulesm netn-

Ateneo lo conferma e v'aggiunge, coll'autorità di Galeno, che dall'anno decimo quinto incomincia ad effer vigorofo ed utile, tanto l'aufero, che il dolce (i).

Ecco la ragione perché così vecchio piaceva ad Orazio, e e perché gli vien da Plinio attributo il terzo grado d'eccellenza, e fappiamo da Marziale (k), che la vendemmia del Monte Albano forniva le cantine dell'Imperador Domiziano.

La licenza che quì prende il poeta di chiamar Giulio qualunque colle del Territorio Albano indusse probabilmente in un grand' errore li PP. Catrou, e Rouillé (1). Parlando essi dell'edificazione d' Alba-Longa fotto Giulio, più cognito col nome d'Afcanio, dicono. La montagne devint bientôt un vignoble, ou l'on recueillit le milleur vin d'Italie, apres celui de Falerne, et le Lac servit a fertiliser la plaine par les canaux qu' on en tira pour l'arroser. Io credo, che il Monte Albano, cioè l'odierno Monte Cave non sia mai stato proprio per vigne, poichè è quasi sempre coperto di nebbie, ne mi perfuade, che fotto Afcanio poteffero i rustici d'Alba innassiare le loro campagne con l'acque del Lago Albano, non essendo stato aperto l'Emissario, che negl'anni di Roma 358 in circa fotto il Dittator Camillo, come si disse al Capo XIV del libro primo. Ciò deve affolutamente intenderfi dell' Alba-Nuova, i contadini della quale potevano a lor voglia trattenere, o dispensare le acque di questo lago come dimostrammo al Capo I di questo libro .

Ma per tomare al proposito del vino Albano, diciamo, che non è da credersi, che tanti scrittori si sano ingannati nel volercelo encomiar tanto, ne che sossem di un gusto tanto guasto, 
che lo abbian lodato a torto. Vero è che ci darebbe lougo di 
sossema di contro vino di queste contrade, il quale non merita 
la-terza parte degl'elogi fatti all'antico, e sebbene sia questo 
l'unico commercio attivo della Città d'Albano per cui sembra, 
che siasi in obbligo di persezionato, tuttavia è tale, che le tavole de nobili non fanno se cissa. I vini poi di Falerno, di Fondi, e di Sezza, sono dei più inseriori. Le cause di se combiacambia-

(k) Hec de Cofareis mitis vindemia ceills

<sup>(</sup>f) Albani vero cum due fint speciet, fino quinto incipit ese utile Ge. Lib. I. boc dulte illud accrimu, ambo, a decimo, cap. 23, de vinis Ital. quinto amo vigent; Sarrealiam e vigen.

Mifte Juleo, que fibl Mente placer. Lib. XIII, Ep. 100.

cambiamento non sono punto immaginarie, e perciò riferibili al gusto men delicato degl'antichi, poichè il lusso, ed il gusto sotto Domiziano, al cui tempo visse Marziale di sopra citato, eragiunto all'eccesso; sono però da ripetersi da sonti reali e sinci. Tra i scrittori moderni, Andrea Bacci (1) medico di Sisto V procura di spiegar quest'effetto per la mutazione del suolo, per l'insezione dell'aria cagionata dall'epidemie contagiose, e per altri motivi, i quali sebbene possano esser veri, mi sembrano remoti abbenchè lo confermi Plinio di sopra citato lib. 14. cap. 16. parlandodei vini Statani, ove scrisse: Nam Falerno contermina Statana ad principatus venere non dubie : palamque fecere sua quibusque terris tempora effe, sicut rerum proventus is occasusque. La qualità delle uve, la maniera di coltivar le viti, il modo di lavorare il vino. e la cura del conservarlo sono a mio credere da considerarsi sopra ogn' altra cofa. Tutti i libri, che parlano d' antica Agricoltura avvertono, che la vite ama le colline, che deve esfer' alta, e maritata all'olmo. Il citato Bacci (2) appoggiato all'autorità di Plinio distingue le due maniere di coltivar la vite, la prima a Pergola, l'altra a terra, e si attiene alla prima, come quella, che tanto nella quantità, che nella qualità fuperava di gran lunga la feconda. Afferma, che a Pergola fi lavoravano le vigne al fuo tempo in Albano, che fi mandavana le viti fu i pioppi, e fugl' olmi, e che in tal guifa le uve godevano maggiormente del benefizio dell'aria marina, maturavano a perfezione, e producevano un vino più leggero, e più falubre delle viti lavorate a terra. Quello vino dic'egli tanto lodato dai Poeti, e dagl' Storici fi approva dai medici come uno specifico per conservar la salute. Si lavorano a giorni nostri tutte le vigne a terra, la qualità delle uve non è della migliore (e questo è il più importante) giacchè produce un vino troppo grosso, ed austero, che sarebbe attenuato dall'aria, quando le viti foifero a Pergola, o dalle effervescenze quando si mantenesse per molti anni, e qul è notabile la maniera del confervare il vino degl'antichi . Eglino lo chiudevano ermeticamente in vasi di terra cotta, e vi mettevano il nome del Consolo fotto il cui tempo fu riposto, sicuri che tanto più invecchiava, tanto maggiormente si rendeva migliore, quindi Orazio cantò O nata mecum Confule Manlio. Or chi potrà a di nottri vantarfi di aprire un vaso di vino conservato da quarant'anni, come

<sup>(1)</sup> Libil. Hift.de Nat. Vin.cop. 4.pog. 6. (2) De vinis Ital. Lib. VI. pag. 283.

#### 54 DEL TERRENO ALBANO.

me fece quesso Principe della Lirica Latina? Le nostre botti di legno non possono chiudersi ermeticamente, e mentre il vino contenuto alterazione sossito e ambiamento delle flagioni, in luogo di riceverne vantaggio ne risiente danno. Molto ci resarebbe a scrivere si tal proposito, ma quesso non è luogo. Ci batta folo di aver accennazi gl'Autori, che per questo riguado couvengono a provare la Fertilia della campagna Albana, ed il rimanente lo lasciamo osservare a chi vorrà proporicio per propsio argomento.

# APPENDICE

Di alcune Lapidi, che concorrono allo schiarimento di questo libro, già pabblicate da altri Autori, ed ora illustrate da noi ne'luoghi piul dissicili.

(1)

APVSTIAE . MARCIANAE . C. F. A. APVSTIVS . A. F. Q. N. ALBANVS. CONIVGI PISSIMAE SANCTAE APVSTIA MARCIANILIA F. E. ET. APVSTIVS . A. F. FAB. QVIETVS

(II)

ATVCIO ALBANO VETERANO

EX PRAETORIO. ET. AELIAE. SABINAE VX. OPT.
ET'ATVCIAE AVENTINAE F. A. XXXIII
EXVPERIVS MILES LEGIONIS SENO XXIII

(III)

D. M.
M. BIRRI ALBANI
BIRRIA NICE....
CONIVGIA.....

(IV)

D. M. C. COEILIO . C. F. QVIRIN. ALBANO

VETERANO LEG. V. CLAVDIAE VIXIT ANN. XC. MILITAVIT ANN. XXX. COLLIA MODERATA CALLIDIA. VX. ET. HAERED. T. F. P. II II QVOQVE. V.

D. M.

D. M.

COLLIAE TORQUATAE DIANESIAE FEMINAE SANCTISSIMAE L. COLLIVS . L. F. LATINVS EQ. ROM. FECIT . ET . SIBI . ET . SVIS . POSTERISQ.

(VI)

M. COILIVS . M. F. FAB. FIRMVS PLAMEN. DIALIS . QVINQVENNALIS PATRONVS . CORP. LYTORVM . CAST. EECIT . IVNONI . ALBANAE PRO MER. EIVSDEM . CORPOR. CVRANTE . ET . T. T. T. L. CLOVITIDIVS . L. F. ALBANVS KAL. IVN. IMP. CAES. VESPASIANO, V. ET . T. CAES. III. COSS.

(VII)

IOVI OPTVMO MAXIMO MINERVAE IVNONI . VESTAE ALBAN. SAC. L. CORNELIVS . L. F. FALERINA PVPILLVS . FLAMEN . QVINQVEN. PATRONVS . CASTRI . MOENENSIVM . EX. VOTO.

Del culto di Minerva, e del suo Tempio ne parlammo a suo luogo, come pur della Vesta Albana, che su la Minore cioè il Fuoco, ed aveva il suo Tempio non lungi dal sito di Alba-Longa, come si raccoglie dai versi della Satira 4. di Giovenale da noi citati al Cap. Ultimo di questo libro. Giunone Albana non avea Tempio particolare, ed era probabilmente venerata nell' istesso Tempio di Giove Laziale suo marito, e fratello insieme. Fù Fù adorata fotto questo nome da Gabio, Fidene, Ficulnea, ed dall'istessa Roma, che gl'eresse una statua nel Campidoglio.

### (VIII)

L. CORNELIVS . A. F. PAL. forfe meglio FAL.

PRAEFECTVS . FABR. FLAMEN . QVINQVEN .

PATRONVS . CASTRI . MOENESIVM

EX . TESTAMENTO

C. IVLIVS . SP. F. PAL. CARVS leggi FAL.

L. CORNELIVS . L. F. FAL. ALBANYS

L. CORNELIVS . ATHICTYS .

L CORNELIVS . EVTYCHVS.
FECERVNT . ET . SIBI . ET . SVIS.

Si leggeva questa inscrizione in un'elegantissima urna, che conservavasi nel Monastero di S. Paolo d'Albano, ed è riserita dal Grutero pag. 397. Quest'urna più non esiste a tempi nostri.

#### (IX)

IVN. GLABRIO . ET . T. HOMOLLIO . COSS.
MAGISTRI . FONTIS . C. CISELLIVS . CHRISPINVS .
C. POMPEIVS . SABINVS . C. CVRIVS . ALBANVS .
CAIVS + TITINVS . VARVS . . .

Questa lapide sti trovata in Roma, e credesi sinta da Ligorio per la fassità de' Consosi. L'antiquario però non commise altro errore, che nella lettura, dovendo dire ACII. GLABRIO, e M. VAL HOMOLLIO che sur Consosi l'anno di Cristo 152.

M. FVF-

(X)

ALBANVS. EO. ROM. PRAEF. FABRVM.

MVNIC. PITVLAN. FECIT. ET . SIBI. ET . FVFFIAE . TORQVATAE . SABINAE . VX .

RARISSIM. ET . PHISSIM. FEMIN.

L. D. D. D.

Era questa intagliata in un piedistallo di una statua, o di un busto sepolcrale eretto come apparisce dall'ultime lettere con decreto del Decurioni , del mentovato municipio Pitulano che già esisteva nel Lazio, ed a tempo di Plinio non era forse più in. piedi, come pare indicato da lui al lib. III. cap. 5. Praterea fuere in Latio clara oppida Satricum, Pometia, Scaptia, Pitulum &c.

#### (XI)

SEX. HIPPVRIVS. C. F. GALERIA ALBANYS. TRIBUNYS. COHORTIS. V. PRAFTOR. NEPES . PATRON. FECIT . SIBI . ET . SVIS . HERED. POSTERISQ. EORVM. ET. ARAM. GENIALIBUS. DIIS. DEDIC. III. NON. IVNIAS. Q. FABIO. CATVLLINO. ET. M. FABIO. APRO. CONSS. HOC. MONVM. IN. FRONTE, PED. XIV. IN . AGRO. PEDES. XV.

Quantunque non fi legga in questa lapide la solita abbreviatura D. M. ciò non offante bisogna crederla sepolcrale perchè è dedicata ai Dei Geniali, che son lo stesso, che l'anime de' Morti . Fù scritta l'anno di Cristo 130 in cui cadde il Consolato di Q. Fabio Catullino, e M. Fabio Apro, fotto l'Impero di Adriano. FLORAE. FERONIAE. DICTALAE.

SACRVM
C. IVNIVS. C. F. PALATIN. PRISCVS.
ALBANYS. EQ. ROMANVS. EV. AVG.
L. POMPONIO . FLACCO. L. F. C. COELIO . RVFO. COSS.

Bilogna forfe legger Dičk- in luogo di Dičala- cloè Configato o Flora detta Fronia. Fo ferita fotto Tiberio, cloè Vanno di Crifto 17. da Cajo Giunio Prifco il quale dall' abbreviatura EV. AVG. ii comprende effere fiato Everate dell' Imperadore a S'intendeva per Everate puel Soldato, che terminato il fio tempo, per il fiuo valore era pregato dai Confolii, dal Capisano, ed all'ittefio Imperadore di riafiumere la milizia. Quelli foldati erano ordinariamente veterani, e dichiarati che erano Everati reflavano Craturioni, ed circho decorati delle Infegne.

### (XIII)

#### ). M.

M. ISACIO. M. F. ANIENS. FYEFICIANO
ALBANO. ADLECTO. A. SACRATIS. IMP.
CAESARE. TI. CLAVDIO. AVGVSTO.
INTER. PATRICIOS. CANDIDATO. ET.
PROVRAETORE. PROVINC. GALLECIAE.
PRAEF, PEREGRIN. PROVINC. BELGICAE.
LEGAT. PROVINC. CYMRANAICAE.
TRIBVNO. MIL BIS. CVR. VIARVM.
AVRELIAE. TRIVEPHALIS. CLAVDIAE. ET.
CASSIAE. CIMINAE. CORRECT. TVSCIAE. ET.
VMBRIAE. Q. ISACIVS. M. ANIEN.
FYEFINS. PATTI. DIGNISSIMO. P.

#### (XIV)

D. M.
M. MOFNIO. M. F. ALBANO. V. C.
GOELIMONTANO. PRAEF, PEREGR.
L. MOENIVS. M. F. PROBVS. CVRAT.
PEREGRIN. FECIT. SIBI. ET. PATRI. SVO.
ET. MOENIAE. MATRI. PIISSIM.
IN. FR. P. IX. IN. AGR. P. XII.

Di questa Famiglia sospetta il Volpi, che sosse quel Cajo Menio vincitor de' Latini, e degl' Anziati nell' anno di Roma 430. il cui trionso su registrato in Campidoglio, ma non può addursene alcuna pruova.

### (XV)

DIS. MANIBVS.

M. METIVS. L. F. ALBANVS.

MILES. COH. XI. PRAETORIAE.

V. F. SIBI. ET. SVIS. HEREDIB.

H. M. HE. N. S.

IN . FR. P. XIII. IN . AGR. P. XVI.

Che questo Mezio sosse dell'intesta famiglia di Mezio Fusfezio Dittator d' Alba-Longa nosì vè altro fondamento che il sospetto di Volpi; è certo però ch'egli si fece ediscare il sio sepatero mentre vivea, come si raccoglie dalle abbeviature. V. F. Vivens Fecit, ma non nel Predio proprio, giacche avverte, che l'Erede del medessimo non debba conseguire anche il Sepotero, H. M. HE. N.S. Hoe monunettum Herst non seguatura, ovvero, seguitur. Era della larghezza di tredici piedi il prospetto verso la tirada, e di sedici, la lunghezza dentro il predio, ma non sappiamo affegname le vestigla.

MINER-

### (XVI)

MINERVAE. AVGVSTAE. SACRVM.

L. RAESTISIVS . L. F. ALBANYS .

VICI. HOSTILIANI. MAGIST.

Forfe ARAM) AREA. ET. SIGN. RESTITVIT.

COER .... CONSENT .
AERE . MVLCTAT .

Il voto di rifar la flatua, e l'altare di Minerva fu proprio di tutta la famiglia, giacchè Lucio Refilifo fi protefla di effere reintegrato della spefa in quanto alla quota degli Cocredi. Coeredes Cospentientes Ære mulilat.

(XVII)

I. O. M. SACR.

VOTO . SYSCEPTO . PRO . SALVTE

AVG. GERMANICI
D. VETVRIVS . ANTIGONVS .

D. VETVRIVS , SP. F. PHILO.

D. VETVRIVS . ALBANVS.

PATER . CVM . FILIIS . POSVIT.

Fù scritta in una base, sopra cui v'era posta una statua di Giove sedente, che unitamente ad essa su trovata in Albano, ed è riportata dal Grutero pag. 12.

### (XVIII)

### (XIX)

D. M.
AVR. SALVIARIS . QVI
VIX. ANN. XVI. M. X. APRO
NIVS . FELIX . FLAVID. PRIMA
FILIO. B. M. F.

### (XX)

CASCELLIANVS . FVNDVS
LATER, PRIVAT, VIAE.
PVBL. TERM. PED. CCCCLV
A. CASCELLIVS . A. F. AEDIL, CVR.

### (XXI)

DIS MANIB.

L. CASPERI L. FIL PAL FAVNI
L. CASPERIVS . ABASCANTVS.
ET . CASPERIA . AELIANTE.
PARENTES . FILIO . PIISSIMO.
ITEM . ABASCANTVS .
L. CASPERI . CANDIDI.
AELIANI . F. L. PALL EXTRICATO.
ET . CASPERIAE . AELIAE . FIL. EIVS .
SVAE . CONIVGI . KARISSIMAE . ET .
L. CASPERIO . L. F. PAL . FAB . LATINO.
F. SANCTISSIMO . ET . PIENTISSIMO.
VIXIT . AN . XIIX M. . III. D. IX. ET . forse meglio XLIX.
CASPERIAE . ZOTICHE . L. ET . . NVTRICI . PIAE
T . PROSDECTAE . VENNE

### (XXII)

C. HIPPVRIVS. Q. F. GALER. ASPER.
EQ. PVBLIC. FOR. CLAVD.
FECIT. SIBI. ET. HIPPVRIAE. VESTAE.
MATRI. ET. L. HIPPVRIO. GALER.\*
SEVERO. FILIO. DVLCISSIMO. ET. ASPERNIAE,
VACRIAE. CONIVGI. SVAE. DVLCISS. FIDELISS. FEM.
ET. LIBERIS. POSTERISQ. SVIS. ET.
HEREDIB. EORYM.

### (XXIII)

L, MVNATIVS . PLANCVS L. F. CONSVL. II.

# (XXIV)

IVNONI . ALBANAB. M. POPILLIVS . M. F. PAL. FVFFILIANVS. VIVIR. AVG. DONVM , DEDIT,

#### (XXV)

VALLONIAE . VATINIAE .

C. VATINIVS . C. F. PAL. ALBINIANVS
PRAEFECTVS .
PRAETORI .

Ligorio, e Volpi asseriicono, che questa Dea su la stessa, con Venere, la cui statua si trovò presso di Albano, la quale su erretta da Vatinio nel suo predio, e gli dette l'aggiunto di Vallonia, cioè Dea delle Valli.

### (XXVI)

M. ANTISTI . M. F. FAB. M. ANTISTI . M. F. F. SATVRNINI .

PRAECILIA . Q. F. TERTIA . FECIT . SIBI . VIRO . FILIO . LIBERTIS . LIBERTABVS . SVEIS .

Il P. Volpi legge SIBI VIVO; la nostra lezione è conforme all' Originale, che esiste nella Villa dell' Eccma Casa Barbarini, come pur la seguente, che non è quasi più leggibile.

D. M.

#### (XXVII)

D. M.
FLA' RHODINE.
FEC' EV' . . . .
CHE' MATER
FL' MELITINE .
AVIA' VIX' AN. I
MENS' III. D'. XI.

Le due feguenti Inferizioni Greche son riferite da Grutero, e da Volpi, ed il Padre Coronelli nella sua Biblioteca universale alla voce Albano ci dice, che erano intagliate in un'ata esistente già nel Tempio di Minerva, oggi la Rotonda.

# (XXVIII)

EPMIAI
BAPTYAIHTHI
A. ATEIAIOC
KAI. CEIAIANOC

OIAGI. KAI
TPOOINGI

Hermize
Bargiliti
Lucius Atilius
Et Seilianus Amico et
Alumno

# (XXIX)

A. KAAYAIDI
AIOADPDI
A. ATEIAIOC
KAI. CEIAIANOC
ØIADI . KAI,
TPOOIMQI.
EYCEBECTATDI
KAL ГАУКУТАТОІ,

L. Claudio
Diodoro
L. Atilius
& Seilianus
Amico &
Alumno
Piiffimo
& Dulciffimo

#### (XXX)

EPIO. AVG. LIB. TABVLAR,
RAT. HEREDIT. FECIT,
FLAVIA. CALISTO
CONIVGI. DVLCISSIMO.
BENEMERENTI. ET. SIBI.
POSTERISQVE. EORVM,

# (XXXI)

IVNONI . ALBANAE
EVTYCHVS . FAVSTINIANVS .
ET . EVTYCHIA . FAVSTIN,
AVG. LIBERTA . FLORA .
V . D . D ,

MVTIL-

(XXXII)

MVTILLIA ALBANA HOSIRI . ET FORTVNAE SVPERAE IMPERIO POSVIT .

E'certo che, ne Ofiride, ne la Fortuna furono mai adorati in Alba onde chiaramente apparifice, che la pia Donna Albana ferifice quella dedicazione a Deità Iontane, e che la conghiettura del P. Volpi, che vi fosfero cioè tanti Sacelli, o Are almeno, dedicati a tutti que diversi Numi, de quali si parla dalle lapidi è totalmente Iontana dal vero.

#### (XXXIII)

AESCVLAPIO. ET. HIGIAE. P. AEL. SYRVS forfe EPVL. AVG. M. SEP. APVL. ET. VALE. SEVERA. CONIVX. ET. AEL. SYRA. FILIA. EX. VOTO. PORTICVM. FEDES. TRIGINTA. FF.

#### (XXXIV)

VENERI. GABINAE

ET. ALBANAE. SANCTAE

PRO. SALVTE. L.

IVNII. PRIMOGENI.

ET. SECVNDINO. FIL.
L. IVNIVS. FELIX. PATR. CVPEDINIS

forfe AR. I AER. PRO . SALVTE . POSVIT.

Era quefto Lucio Giunio Felice un Curatore, o fia un'Avvocato, e Prefidente del foro di Cupedine, che fecondo Varrone lib. r. prefe il nome dalla cafa di Cupedine cavalier Romano, in cui vendevansi vivande cotte, e delicate. (XXXV)

LVNAE.AETER.SACR. PRO.SALVTE.

IMP. CAES . L. SEPTIM. SEV . PII . INVIC. PRIN.

PONT. MAX. P. P.

IVL BALBILIVS . IVL F.

PRAEF. VIGIL.

V. S. L. M.

#### (XXXVI)

LIBERO . PATRI . PERPERNIANO .
C. PERPERNIVS . C. F. NAVTIANVS . V. C.
PRAEF. VRB. CVRATOR . VIARVM . ET .
PVBLIC. AEDIFIC. ET. CVRATOR

AGR. REST. D. D. III. NON. APRIL.
C. RVBELLIO . GEMINO . ET .

leggi C.FVSIO. C.FVFIO.GEMINO.COSS.
LOCV.TERMIN.A.TIBER.CLAVD.
NERONE.AVGVSTO.PRO.EMPTION.
PERPERN.

Questo Perpetnio Nauziano vomo Consolare, ebbe probabilmente Il suo predio nel luogo del diruto Castel-Savello, doveracconta Ligorio, che su trovata questa dedicazione fatta a Bacco, a cui avea edificato un Sacello, o almeno un'Ara, e gli avea dato il sopranome di Perperniano nell'anno di Roma 782, e di Cristo 29.

IOVI.

#### (XXXVII)

IOVI. LATIARI. O. M.
CONSERV. IMPER. CAES.
M. AVREL ANTONINI. AVG. P. P.
ARAB. ADIAB. MAX.
P. VALERIVS. SEPTIMIANVS.
PRAEFECTVS. MIL. ET.

T. CELONIVS . AVRELIANVS . PRAEF. ANNONAE ET . M. ANTONINVS . FLAVIANVS . C. COH. VI. PRAEF. ET . C. IVLIVS . CATHERINVS . FLAMEN. DIAL IIIVIR. QVINQVEN. ALB. MANS. LVSTR. FECER.

Questa Iapide su trovata presso la porta dell'ansiteatro Albano secondo ciò che ne dice il mentovato P. Coronelli.

#### (XXXVIII)

IMP. CAES. L. SEPT. SEVER. PIL. PERT. AVG. PARTH. ET. IMP. CAES. M. AVREL. ANTOMIN PIL. FELIC. AVG. PARTH. MAX. BRITANN. MAX. P. P. ET. IVILIAE. AVG. MATR. AVG. NET. SENAT. ET. PARTIAE. ET. CASTR. MINERVAE. AVG. SACR.

DASIMIVS. FIRMAN. CORN. LEG. ET. AVR. VICTORIN. ACTAR. CVM. IMM. LIB. ET. AZCITS. VOTIS. M. F.

## (XXXXIX)

M. COELIVS. M. F. FAB.
CVRIANVS.
PRAEF. FABRUM.
PRAEF. PRAETOR. CANDIDATVS.
IMP. CAES. VESP. AVG.
PRAEF. STATIONIS. ALBANAE.
FLAMEN. QVINQ.
FECIT. SIBI. ET. SVIS. POSTERIS.

Q. CV-

#### (XL)

Q. CVRIVS. Q. F. FAB. SVFFENAS.
PRAEF. PRAETOR. STATIONIS. ALBANAE.
PRAEF. FABRVM.
PATRONVS. CASTRI. MOENENSIVM.
FLAMEN. QVINQVENNALIS.

#### (XLI)

IMP. CAESAR. DIVI . VESPASIANI . F. DOMITIANVS . AVGVSTVS . PONTIFEX . MAX. TRIB. POTEST, IMP. II. COS. VIII. P. P. DESIGNAT . VIIII. SALVTEM . DICIT. IIII. VIRIS . ET . DECVRIONIBVS FALERIENSIVM . EX . PICENO. QVID . CONSTITUERIM . DE . SVBSICIVIS . COGNITA . CAVSA . INTER . VOS . ET. FIRMANOS . VT . NOTVM . HABERETIS. HVIC . EPISTVLAE . SVBICI . IVSSI . P. VALERIO . PATRVINO .... COS. XIIII. KAL. AVGVSTAS. IMP. CAESAR. DIVI. VESPASIANI. F. DOMITIANVS . AVG. ADHIBITIS. VTRIVSQVE . ORDINIS . SPLENDIDIS . VIRIS . COGNITA . CAVSA . INTER . FALERIENSES . ET . FIRMANOS. PRONVNTIATI . QVOD . SVBSCRIPTVM . EST. ET . VETVSTAS . LITIS . QVAE . POST . TOT. ANNOS. RETRACTATVR. A. FIRMANIS. ADVERSVS . FALERIENSES . VEHEMENTER ME . MOVET . CVM . POSSESSORVM. SECVRITATI . VEL'. MINVS . MVLTI. ANNI . SVFFICERE . POSSINT . ET . DIVI. AVGVSTI . DILIGENTISSIMI . ET. INDVLGENTISSIMI . ERGA . QVARTANOS. SVOS . PRINCIPIS . EPISTVLA . QVA.

ADMO-

ADMONVIT, EOS. VT. OMNIA. SVBSICIVA SVA. COLLIGERENT, ET. VENDERENT, Q'OS. TAM. SALVBRI, ADMONITIONI. PARVISSE. NON. DVBITO. PROPTER Q'AE. POSSESORYM. IVS. CONFIRMO. VALETE. D. XI. K. AVG. IN. ALBANO. AGENTE. CVRAM. T. BOVIO. VERO. LEGATIS. P. BOVIO. SABINO.

Questo rescritto di Domiziano su intagliato in lastra di Bronzo. Grutero lo riporta alla pag. 1081. num. 2. e Morcelli ultimamente lo ha illustrato nel suo libro: De spio inscription. Latinar. Lib. 1. Part. 1. Cap. 6. pag. 187.

Y :

DELL'

# DELL'ALBANO MODER NO

OSIA

# DELL'ALBANO CRISTIANO

#### 22222

# CAPOI

Della Predicazione del Vangelo, de' progress della Religione, delle Catacombe, e della Bassilica edificata in Albano per ordine del gran Costantino nel secolo IV.

Anni di C. Errezza dell'epoca della predicazione del Vangelo in Albeno non fi può in alcun modo aflegnare. Quando abbia qul luogo una ben fondata opinione, fi può dir con Ugbelli (1), che riceveffe Albano il lume della Fede di Crifio dalli fteffi Aoptoli, o dai loro di-

fecpoli almeno. Ma a dir vero tuttoció che faremo per direnon oltrepafa i limiti delle congetture. Venne in Roma ne' primi anni dell' Era Crititana il Principe degl' Apoftoli S. Pietro paffando per la via Appia, ed a tutti è nota la fama acquiftata di
Simone Mago nella Città, e ne' fuoi contorni, le fatiche intraprefe dall' Apoftolo, e le prediche da cfio fatte ai popoli delle
Città, e Cafelli adiacenti a Roma, ne' quali tutti cheò il contento, fecondo ciò che ne firrific S. Leone Magno, di vedervi
delle perfone convertite in gran numero. Albamo pet la fua vicinanza può chiamarfi Suburbio di Roma, le per effa l' Apoftolo
venendo da Terracina dovette paffare per necefità di viaggio, e
vi fparfe probabilmente la prima volta le malfime Evangeliche,
onde queffa Città ne' tempi meno calamitofi per il Crititanefimo
dedicò in foo onore la prima Chiefa, e lo venero come fio tuttelare.

Non molto dopo la venuta di S. Pietro non volendo S. Paolo foggiacere al giudizio Ebraico in Gerufalemme, fi appello all' Impera-

<sup>&#</sup>x27; (1) Ital. Sac. tom .I.

Imperadore, e venne anch'ello in Roma. Si legge negl' atti degl' Appollo (1), che faputo il tiou artivo, i fedeli da Roma gli an-Ani dettero incontro al Fore & Appio nelle Paludi Pontine, ed alle di C. 774 Taberne, ed in lor compagnia, feguendo il tramite dell' Appia per andare in Roma, dovette anch'ello necell'ariamente paffare per mezzo di Albano, che ebbe occasione di parlar di fi nobile prigioniero, della fua caufa, e del fuo feguiro. Cost, fomal non m' appongo, vi fi introduffe infenibilmente il Crittiane-fimo, ed i profeliori vi crebbero di numero, come in ogn' altro luogo mediante le continue predicazioni, e lo figargimento del fingue. La vicinanza di Roma vi contribui non poco, giacchè è cofa naturale, che i Crittiani odiati generalmente fin dal principio, e dificaciati da quella Città come gente empia, e fuperfiziofa (2) profighi, e ramioghi fi ricoveralfero ne finoi contorni, e febbene fappiano, che l'uso de Cimiteri quot fino al fecolo quip-

to, pure ci piace far di essi menzione, perchè ci somministrano non leggeri pruove per convalidar la nostra opinione.

A norma che il numero de' Cristiani si andava aumentando, così l'odio contro di essi passava da un Imperadore in un'altro, e si fiere persecuzioni se gli mossero contro, che furon costretti finalmente di uscir dalle proprie case, e d'occultarsi anche alla luce del giorno. Si ritiravano perciò in alcuni fotterranei chiamati Catacombe, o Cimiterj, de' quali tanti se ne scoperfero ne' fecoli patlati, che dettero argomento agl' nomini d' erudizione di scriver più d'un opera. Si veggono ordinariamente dette Catacombe nei lati delle vie pubbliche, e nelle vicinanze di quelle Città per dove i Cristiani prendevano la fuga. Due appartengono alla via Albana, uno de'quali fu scoperto alle Frattocchie ch'è il sito dell'antica Boville, l'altro circa un mezzo miglio distante da Albano verso la Riccia sotto al Convento de' Padri Carmelitani. Del primo ne parla il P. Volpi (3) nelle cui rovine vi fu trovato al fuo tempo un cippo di peperino con grandi lettere intagliate da ambe le parti CVRANTE CHRISOGONO ed una rozza statua dell' istessa pietra, minore del naturale con un Sarcofago, nel quale v'erano scolpiti alcuni Cristiani Misteri rappresentanti i miracoli operati da Gesii Cristo, Lazaro risuscitato, i pani, ed i pesci moltiplicati, il cieco illuminato, ed il paralitico rifanato col fuo lettino ful dosfo. Quivi ultimamente,

<sup>(</sup>t) Act. Apost. cap. 28. (4) Tacit. Annal. lib. XV. cap. 44.

<sup>(3)</sup> Lat. Vet. proph. Tom. VII. lib. 12.

si scopersero gl'avanzi di una Chiesina antica mentre si lavorava la strada pubblica, che conduce a Roma, ma appena vi su il

tempo di vederli, che furono rovinati,

L'altro Cimiterio come si disse, resta al lato destro dell' Appia per chi vien da Roma nella vigna de' PP. Carmelitani detti della Madonna della Stella. Era questo apparentemente, una cava di puzzolana, e di lapillo aperta per comodo di qualche fabbrica, e forse anche dal Censore Applo Claudio per massicciar la strada. Era restata chiusa, ma i Cristiani, quando la scelsero per loro ricovro l'aprirono dalla parte opposta, per dove s'entra al presente, onde fossero meno osservati. Conviveano quivi all' ulo Cattolico, qui voti offerivano, e preghiere, qui parimenti riponevano i corpi de' fedeli, o morti, od uccifi nelle perfecuzioni, e qui si stettero finalmente al coperto dell'ira pagana. Ritiene a di nostri quest'orrido sotterraneo il nome di Catacombe della Stella. Ha molte strade le quali, come può vedersi dalla pianta del Canonico Boldetti nel suo libro de' Cimiteri (1), per diversi giri terminano tutte in una cappella dipinta, la quale è certamente più antica delle pitture. Si vede in essa nei lasi dell' Absida un sedile semicircolare in cui sedevano i chierici per assistere all'oblazione del S. Sagrifizio, e vi si notano altre triplici incrostature e pitture sagre sotto le più recenti, ciò che ci conferma nell'opinione, che i Cristiani vi si ricoverassero sin dalle prime persecuzioni. Non vi si osservano però monogrammi, o aliri fegni che indichino effervi stati riposti cadaveri de' Ss. Martiri . Il mentovato Boldetti afferisce di avervi veduta un' ampolla di criftallo rotta, ed infanguinata, ciò che proverebbe il contrario, e riporta parimenti un embrice, che serviva di coperchio ad una delle casse, ma da esso niente può rilevarsi al proposito delle Catacombe.

Le piture, che al prefente si veggono nella grand'Icona di forpa deficiria fono più a noi vicine. Rapprefentano elle un bufto del Salvatore con sotto l'inscrizione... ANT GO... ed ha a lato destro Nostra Signora coll'altra ONT ER THE V... Ge al afinistro un Santo Chiercico coll'altra S.S.MARAGOVS; che pati il martirlo sotto Diocleziano, e Massimiano, unitamente a Ci-

ta in lettere latine, e fignifica Mater

cimoterzo ulava M.

a Ciriaco, Largio, ed altri venti Diaconi il dì 15. Marzo nell' anno di Cristo 303 nella persecuzione generale emanata con un' editto del giorno de' terminali che corrisponde a noi li 23 di Febrajo dell'anno ventesimo del loro Impero. Si raccoglie appartener tai pitture al fecolo duodecimo, e forse decimoterzo dalla forma dei caratteri, com' anche dalla disposizione degl'altri che esprimono il nome di S. Lorenzo, verticalmense sovrapposte les lettere una all'altra. Questo Santo Levita, che sotto Valleriano patì com'è notiffimo il più crudo martirio, è dipinto in una feconda Icona con altri trè Leviti, ed il Salvatore nel mezzo. In una terza finalmente vi fono altre sei figure parimenti di Leviti martiri in piedi con il Salvatore in mezzo, ordine folito tenersi ne' secoli sopraccennati. Dell'altre figure non osiamo parlarne per lo pessimo stato in cui si trovano, ne possiamo assicurare a qual uso servissero le altre due Icone. Sembra che nella seconda si conferisse il Battesimo. La descrizione, che ne sece il mentovato Boldetti al luogo citato poco diversifica dalla nostra, ed ivi n'efibifce un'altra di un certo cimiterio scoperto al suo tempo fotto Castel Gandolfo, del quale a giorni nostri non appare il minimo vestigio.

Le casse, o depositi di queste Catacombe parte conficcate, e parte incise nei lati delle strade in due, e trè ordini sono rimaîte a di nostri tutte aperte, vi si osservano però dei residui di scheletri umani. Gl'Albanesi del secolo anzidetto vollero conservarne la venerazione, e la memoria. Lo ridusfero perciò allo flato descritto; vi dettero adito mediante una scala, ed un portico verso la via Appia, come par che dimostrino le pitture quasi del tutto cancellate, e le connessioni degl'archi, che si veggono al di fuori del Convento de' PP. Carmelitani. Del resto il portico è tutto diruto, le scale sono chiuse, alcune vie del sotterraneo sono ripiene della terra sprosondatavi, e tutto è in abbandono. Era il gusto di quel secolo di convertire ad uso sagro ogni refiduo d'arco antico, e gl' Albanesi ricoprirono di pitture Cristiane anche gl'avanzi delle abitazioni di Pompeo. Due di esfe sdrucite si possono appena riconoscere nella moderna villa Doria, che portano le lettere della leggenda parlmenti fovrapposte una all'altra. S. ANASTASIVS presso le quali, nel momento in cui scrivo, si è scoperto un pavimento di musaico bianco, ed un bel marmo ornato di sfingi, e d'arabeschi, di buon lavoro. Qualcuno del Paese pretende, che quivi sosse un Monastero de'

Gefuati. Noi non abbiamo argomenti per afferirlo, ma è certo, che riattati, e refi fagri questi refidui d'antichità si commettevano alla custodia dei Romiti, e il Cimiterio da noi descritto, si crede che sosse prima in cura di due Romiti, dal quali passò pot in ouella dei Carmeltiano.

Ma per tornare ai primitivi Crifitani di quefto luogo, ditermo, ch'eglino procuratono di mantenetfi nella fantità della Religione, e di cifici al coperto più che potevano dalle perfecuzioni
feguenti di Trajano, M. Aurelio, e d'altri nell'alto Impero, come dall'altre tificitate dai Principi dei tempi baffi, intanto che
la loro Città coltivava in generale le Delti del Paganelmo. In
cifia come offervammo al Lib. II. forfe non v'era altro Tempio,
che quello di Minerva, ma non mancava intanto d'effer venerata
Diana Aricina, ne fi ceffava di andar fui Monte Albano a celebrar le Feffe Latine in nonore di Giove Luziale, ne di Cannar
vittime umane ad ambi i Numi, di che altamente fi lagna Prudenzio in que'verti (b'):

Sogliamo în van de Sagrifizi Taurici Riprender l'ufo, e nell'offerta orribile Del Laziare umano sangue spargesi.

Nè giovarono le fole voci de Crititani per rivocare le genti de empiettà i crudeli, e da fi fiolas venerazione, ma vi dovetter concorrere, e l'autorità, e le leggi degl'Imperadori a porvi fierono. Una ve n'è di Coltanzo emanata nell'anno 341 dalla quale fi prolibifcono i Sagrifizi, ed una di Coftante nell'anno feguente indirizzata al Prefetto di Roma, con ordine di diltruggere oggiorata di fipertizizione, di chiudere i Templi, e di punir con la morte chi vi fi folie approllimato. Apprendiamo dal citato Prudeuzio, che in queflo fecolo era grande la venerazione, che fi preflava alle Reliquie di S.Ippolito Vefcovo Portuenfe, e che da Albano paritva una compagnia vellita di bianco per andare nel Campo Verano fulla via Tiburtina a vifitarle nei giorni anniver-

(b) Incofum arguere jam Taurica Sacra folemat, Funditur bumanus Latieri in manere Sanguis. lib. cont. Simmac.

Scinnevani in ambedou i Sagrifini vie- fagrificarii a Diana. Il primo, che introtune umane. Il sigrifizio Tuniciro per- duffi quello imonana colimanza fi dice, fe il nome dai popoli Tunici abinatori che fi Tonate, conde la Dea chiamoffi della Scizia, oggi Terraria misera, che Tunatra Ovidio parla con orrore di tal bubutamente uccidevano gli ofipiti per fagrificio in que'verfi. Ne prusa a mitti lacer di, soli Tunicira diversi.

Cade pharetrate pafeitur are Dec. Bieg. 3. de Ponto .

fari del suo Natale, e del suo Martirio (c). Questa Compagnia bianca ricordata dal Poeta ci farebbe afferire, che fosse una Con- Anni fraternita della Città, se non costasse, che le Confraternite si di C. eressero molto più tardi. Niente si può scrivere, senza l'onore dell' invenzione fin' a questo tempo, ch' è il secolo quarto, nel principio del quale vedendosi una certa calma per la Chiesa, i Fedeli d' Albano, è credibile, che scegliessero l'arco più intero delle Terme di Pompeo situate nel sito più recondito della moderna Città abbandonate già da gran tempo agl'uccelli notturni. e lo riducessero a forma di Chiesa pubblica. La dedicarono al loro Apostolo S. Pietro sotto l'invocazione del quale esiste a di postri e ritiene tuttavia l'antica rusticità all'esterno, e poca ne ha perduta all'interno. Albano adunque in que'tempi non si distingueva per altro pregio, che per quello della Religione Cristiana, e perciò Costantino resa la pace all'Italia, e la tranquillità alla Chicfa, promovendo sempre più il culto del vero Dio, scrive Anastasio, che vi fece ergere una Basilica in onore di S. Gio. Battifla circa gl' anni 326. di nostra salute . Sappiamo 226. quanta difficoltà patiscano i monumenti sagri Costantiniani, e non ignoriamo i riguardi, e le cautele, che tengono in parlandone i scrittori più critici , e sensati . Molto maggiore ne dobbiamo nsar noi, da che questa Chiesa non più esiste, nè si sà dove, fosse.

Il mentovato Bibliotecario (1) nella vita di S. Silvestro Papa ci racconta i doni de' quali il pio Costantino arricchi questa Bafilica di San Giovan Battifta di Albano, onde stimiamo nostro dovere il tradurre effattamente le sue parole.,, Nel medesimo , tempo (dic'egli) Costantino Augusto sece una Basilica nella-" Città d' Albano, dedicata a S. Gio. Battifta, alla quale fece que-" flo dono . Una patena di argento del peso di trenta libre : " uno schifo di argento dorato del peso di dodici dieci calici , per i Ministri ciascuno del peso di trè libre, e due Ame di , argen-

(c) Confundit plebeig phalann umbonibus cquis Diferemen Procerum pracipitante fide . Nec minus Albanis acies fe candida portis

Emplicat , & longit ducitur ordinibus (Cc. Prudent. in Hymn.de S. Hippol. ex Lib. Periftephanon, vid. Rumart. ed Amit. 1713. pag 175. verf. 200. Questi verfi vengono riportati da Co- politi Ep; & Martyr. pag. 133. ed. Rom.

flantino Ruggeri alla parte feconda della 1771. dove molte cofe fi leggono regifus differtazione intitolata de fede S.Hyp- fliate con erudizione è dottrina .

(1) Anaft. Bibliothec. apud Blanchin, Tom. I. pag. 51. edit. Rom.

" argento ciafona del pefo di venti libre (d). La possessione di la possessione del campi formava la rendita " di quaranta Solidi (f). La possessione del campi formava la rendita " quanta solidi (d). La possessione del modera la possessione di Albano col lago Albano. Malja Musi (g), rendeva cento sertatata folidi; e dono Augusto alla S. Chicia Costantiniana di Albano le cade, o sia tutte le antichità deferte, che sono dentro la detta Città. Le possessione del proti della rendita di venti folidi. La possessione di Triberio Cestre rendeva ottanta folidi; la Maritana cinquanta; la Melle di Nemi ducento, e ottanta. La possessione del servicio del Cori rendevazone con con con contro con contro e citami del con contro con contro e citami del contro con contro e citami del contro con contro e citami del contro contro e citami del contro del contro contro e citami del contro del contro del contro contro e citami del contro del co

Ma per tornare allo flato în cui trovavafi la noftra Città di quel fecolo diremo, che probabilmente conferava ancora il nome di Città, e di Municipio, quando în realtă, fecondo avverte Vulpiano, Cittadino, e Municipio, quando în realtă, fecondo avverte vulpiano, Cittadino, e Municipio, a latro non fignificava, chez Abitante di un Parfe. Rintefe anch'effa le funcfie confeguenze della translazione della Sede Imperiale în Coftantinopoli, e s'annientò il fuo luftro quando refto priva delle milizie Pretoriare, de quali fi parlò al libro fecondo, ed in confeguenza del commercio, che qui facevafi dei viveri, e cofe attinenti à Soldati, e quando fi effinife in effa lo fiprito civile per la mancanza del continuato tragitto degl' eferciti, delle perfone di fommo riguardo, che, o patrendo, o tornando alla corte vi fi trattenevano come in luogo di delizia, e dei Propretori, che più non fi vedevano andar nelle Province, le quali glà fuotovano il giogo Romano per l' inerzia de' Principi. Si erano già abbandonati i Templi

(d) Ann specie di vuso.

(d) Ann specie di vuso.

(d) Il ligo Turno ceredei dedicato ai 
(d) Til ligo Turno ceredei dedicato ai 
(d) Turno degli Ardectini, da cui prefe 
(cui parla Giovenale Sat. 21. vect. 105. 

Arbertina Ramili, e Turno 11. vect. 105. 

Arbertina Ramili, e Turno 11. vect. 105. 

(d) Anno 11. vect. 105. Len. 2-7. pp. que 
(d) Anno 11. vect. 105. Len. 2-7. pp. que 
(d) Anno 11. vect. 105. Len. 2-7. pp. que 
(d) Anno 11. vect. 105. Len. 2-7. pp. que 
(d) di diluttara, facto ai la via Arbertina, e l'auvenina, ed deliverlo dal 

La vectarina, ed avertina de 
(d) Giuttara, ch'à ficasso viction 

La vectarina, ch'à ficasso viction 

La vectarina de 
(d) Giuttara, ch'à ficasso viction 

(d) Anno 11. vectarina 

(d) Anno 11. vectorina 

(e) Anno 11. v

mola d'Alluno chiamato dal volgo il Laghetto. Si vede difeccato a giorni nofitri, e sidotto ad una campagoa, come l'altro della Riccia. Quefti Laghi fi poffono sifcontrare nella nofita catta Topografica pofta nell'Appendice del libro primo.

(f) Del Solido veggafi du - Cange Glofiat. med. & infim. Latinitat, in voce Solidat.

(g) Mesa secondo il Da Cange altro non era, che una unione di vari predi, o possessioni.

Templi del gentilesimo, e le fabbriche più magnifiche, e precipitando in ogni genere di decadenza, era Albano ritornato al tempo di Procopio (1) ad un Oppidulo, come esso lo descrive. fituato all'Oriente di Roma. Da questa fatal decadenza ripetiamo giustamente la difficoltà di protender la storia politica, e letteraria della nostra Città. Già si disse, che non era considerabile per altro vanto, che per quello del Cristianesimo, ed in questo tempo offerviamo, che l'unica gloria, che vi rimaneva gli veniva dalla Sede Vescovile, la quale su sempre considerata per una delle prime sette affistenti alla Cattedra Pontificia . I fommi Pontefici costante ve la mantennero per tutti i Secoli della Chiefa, ond'è che vanta una serie, quasi non interrotta, de' Vescovi , che di ordinario furon gl'uomini più celebri de' loro tempi. Di questi noi aggiungeremo le notizie più interessanti nel tempo stesso, che scorreremo le rivoluzioni alle quali Albano su foggetto, e di essi intanto passiamo ad osservare qual fosse la qualità ed il dovere.

#### CAPO II.

Delle qualità de Vescovi di Albano; di alcuni di ess, che vissero dal secolo quarto al sesso, e di trè Santi creduti Albanesi.

He fin dal primo fecolo della Chiefa vi fano ftati dei Vefcovi in Albano non mi par totalmente improbabile-giacchè ve n'erano in qualunque riftretta comunion de' Fedeli . La difficoltà di poter adunar Concilì durante il tempo delle perfecueioni ci ha privi affatto delle memorie di tail Vefcovi, ne s'incomincia ad averne notizia, che dagl'atti del Concilìo di Milano convocato contro gi Arriani nel fecolo quarto. Da quefto tempo in poi fe ne ha una ferie continuata, e crediamo, che fien flati Cardinali, giacchè la prima menzione del titolo Cardinalizio fi fi nel capo fettimo del fecondo Coupillo Romano tenuto dal Pontefice S. Silvefiro l'anno 314, poco prima del Concilìo Niceno. Si filmò conveniente che i foli fette Vefcovi affiltenti foffero Cardinali; che ne fecoli pofteriori afficevano in tutte le funzioni al Sommo Pontefice, ed erano Ebdomadari della Chiefa Lateranenfe (a). Celebrava ciafenno nel fino da ponte del concilio con el fino da properti della Chiefa Lateranenfe (a). Celebrava ciafenno nel fino giorno

(1) De Bello Ghot, lib.II. cap.4.

(e) Furon deftinati a quest' ufizio,

giorno stabilito, ed il giorno del Vescovo di Albano era il Sabato, come si raccoglie da Anastasio Bibliotecario, e si chiamarono Vescovi Cardinali della Chiesa di Laterano, come si ha dal titolo della lettera di S. Pietro Damiani à fuoi Convescovi (1). Questi nobili Ebdomodari, per loro comodo, aveano le abitazioni non lungi dall' accennata Bafilica, ed il Vescovo di Albano avea il suo Episcopio vicino all'arco di Basilio nella strada per cui passar dovea la processione ordinata da Innocenzo III, che è quanto dire circa il monastero della Purificazione ai Monti secondo le offervazioni del Piazza (2). Un'altro Episcopio lo avea contiguo alla fua Chiefa Cattedrale in Albano dedicata ad onore di S. Pancrazio M. (come diremo in apparesso) dove per altro non potea venir, che raramente stante l'obbligo accennato. Il Vescovo d' Albano, avea l'uffizio di assistere come terzo Vescovo alla suddetta Chiesa Lateranense (b) alla benedizione, e coronazione dell'Imperadore, e non v'erano in fomma al dir di Panvinio funzioni celebri, e più del folito folenni, nelle quali non dovesse intervenire.

Il più antico di quefli, fette Vefcovi Cardinali chiamavaf Priser de Vefcovi, e non Decavo, ne fi badava alla Cattedra, che occupava. A tempi nostri fon ridotti a cinque per l'unione delle Chiefe e dai foli Vefcovi di Porto, e Velletri, che fon le Chiefe più ricche fi passa d'ordinatio al Decanato; di quà ne venne la confoctudine dell'Ozione la quale ebbe origine dal Cardinal Giordano Orisii, ai tempi di Alessandro V. Ad ogni modo quefteozioni non farono molti frequenti prima di Sifto IV, ma circa il fine del Pontificato di Aleslandro VI, e principio di Giulio II, furono cofantemente usare, come offerveremo a fuo logo.

Il Vescovo di Albano ebbe una Provincia forse più vastadella moderna Diocesi. Avea sotto la sua giurisdizione Ardea (c) detta

dal Pontefice Stefano IV nell'anno 769, come da un paffo di Baronio rileva Andreucci nella foa Gerarchia Ecclesiastica cap. 1. de Episcop. Subarbicar.

- (1) Baron, ad an. 1057, n. VI.
- (2) Gerarch. Cardinali.
- (b) Monfig. Suatelio Pranell. Antiqua-Lib. II. pag. 136. riferific da un'antico codice la feguente memoria. Anno 1048. fedante Leone IX comperio VII. tantum Cardinales Epifespa I. Pranellinum II. Per-

tuenfem, III. Albanenfem, IV. Tafeulanum, V. Sabinenfem, VI. Veliternum, VII. Silvæ Candida.

(c) Ardea Città antichiffima, e notiffima nella Storia Romana; fù la fede dei Rè de' Rutuli,

Laureio antico Municipio Romano, noto al pari d'Ardes fù patria dell'Imperadore Antonino Pio. In oggi dicefi Giolta Lavinia.

Genze-

detta corrottamente Ardia oggi quali deferta, Lanuvio detto Civita-Lavinia, e Genzana luoghi che ora appartengono ai Signori Sfor-

Gracos l'antico Conthianne prefe il nome da un famofo Tengnio di Dien e perciò notifimo anch'efo. Il circuito di quelli trè l'azi , e delle rifpettie campagne formava l'intero Regno de' Rutuli. Nel reflo veggafi di effi ciò che ne differo con grand' erudicino ei Cardinal Corradini , ed il P. Volpi Lat. Vet. Prophan.

Levalus si edificato da Enca in onore di Lavinia siu a feconda moglie i a tempi nostri non ne appare vestigio, e si crede che essistica con calla contrada detra finanza caraca e para caraca caraca e detra caraca caraca caraca caraca fede degli Aborigeni, a prefecte terra di poca considerazione alle spiagge del Meditarraneo.

Nond. che potra il none dalla principale di consolidatione del principale del consolidatione del principale del consolidatione del principale del consolidatione del

fpeco dedicato a S. Michel' Arcangelo.

Murino, che fi dicc aver tratto il nome da Cajo Mario fette volte Confole
fi poffiede da lungo tempo dall' Eccina
Cafa Colonna.

Cattel Caudelfo fix così de comminate dalla famiglia Candolfa nobiliffima in Roma, fin dal 1270, e non da Candolfo Savelli, come credefi da altri, febbene fix poffeduto fin da tempo autico dai detti Savelli, dai quali pafaò alla Camera.» Pontificia .

Ciò che v'è di più confiderabile fi è

il Palazzo Pontificio di Villeggiatura, e la Chiefa Architettura del Bernini.

Tenara fit un piecolo Caftello non.a lungi dal Mante Savello più verso mare. Nel Pontificato di Urbano V. Luca Savelli ne vendette una metà alle Monache di S. Eufemia, come attesta il Contelorio Comit. Roman, Genealog. Non ne appare il minimo fegno . Nell' istella contrada, e vicinanze vi fà S. Pletro alle formelle parimenti di pertinenza della Cafa Savelli, dalla quale fi venduto fotto il Pontificato di Niccolò V. al Collegio de'Sacerdoti di S. Pietro dai quali fiù edificata una Cappella in onor di S. Pietro proffima ad alcuni piccoli acquedotti antichi chiamati forme e diminutivamente formelle. Vicino a questo Castello ve ne stun' altro chiamato Borghetto, che fù venduto infieme all'accennato Collegio Vaticano, se put non era quella continuazione del Castello, che chiamasi generalmente Borgo, che per diminuzione fà dotto Borgbetto . Non v'è chi poffa indicarne il fito, e fù spianato dal Card. Vitelleschi chiamato il Patriarca sotto Eugenio IV.

Desimo è al presente una Parrocchia formata da pochi rustici, che coltivano quella campagna, ed è parte della diocesi di Ottia.

Coma già piccolo Caftello detto anticamente Satries Città Colonia degl' Anziati. Giaco ora diffratto di là da Velletti così chiamato dal fuolo baffo, e fiagoante come una conca. Appartiene al pio luogo di S. Ofizio, ed è giurisdizione Erclefatfica di Albano.

La Villa di Priapo fi legge ni Fasti Pontificali, che assiteva nel Territorio Ardeatino; imperciocchi Leone V, che sedette negl'anni di Gristo 93 vien chiamato Ardeatino della Villa di Priapo. Prese

#### 182 - DELL' ALBANO MODERNO.

Sforza Celarini , Lavinio , e Laurento oggi Prattica, di pettinenza dell' Eccellentifima Cafa Bonghefe , Nemi, Marino, La Torre de' Gandalfi. Cafiel-Gandalfo, Tenara , Cafiel-S. Estero alle Formelle, Decimo, Conca , Villa di Priapo , Porgio del Monte. Albano, Salonio , Beville oggi l'Oficria delle Frattocchie. Cafiel Savello, ora Mente Savello , Anzio, e la Rictia i quali ultimi du luoghi ebbero in qualche tempo propri Velcovi (1). Il primo ne vanta trè nel fecolo quinto; Guadenzio , Filite, e Vindennio; e l'altro ne conta uno col nome d'Eurorno, che fi fottoferifie al Concilio Romano tenuto l'anno net 3 fotto Felice III Papa come af feri il Piazza (2); Furon però a gergeate anche quefie Chicle alla noftra Cattedrale ne'tempi feguenti, feppur non dipendevano que Vefcovi da quello di Albano. Sozomeno fertitore di quel fecolo fembra che ci dia argomento d'opinarlo quando negl'atti del Concilio.

questo Castello probabilmente il nome da qualche Tempio dedicato a Priapo Dio degl'orti, e custode dei confini. E rovinato a legno, che non se ne può astegnare il sito.

Perrio del Monte Albano eta un Caftello di cui fi fa menzione dal Contelorio in Comit. Row. Famil. Genealog. che neel' anni di Crifto 1256. fotto il Pontificato di Alessandro IV.era posseduto da Stefano Conti, è che trecent'anni apprefio da Giovanni Conti fu venduto a Mario Savelli . Il Padre Volpi tom. VII. lib. 12. ci dice, che di ello non giunfero fino a noi neppur le vestigia, e ridette che dovea flare in luogo eminente. giacebè Pogelo fuona lo stesso che luoco alto. Noi crediamo di averne ritrovati gl'avanzi nel luogo detto Il Canannone che può veramente dirli Poggio del Monte Albano . Quantunque fia diruto , da indizio di Castello munito e resta poco lungi dal Palazuolo de' Romani, feppur pon fu edificato fulle rovine di quello . Parlammo di esso al lib,I.cap, 12,

Solonio era fondato in quel luogo, che fi eftende trà i campi Ardeatini, Aricini, e Lanuvini; Cicerone ci tà fapere al Lib. I. de Divinat., cap.36. che ivi fù educato quel Rofcio celebre comico. che fü maestro di gelto e di pronunzia. Refirin, dic'egli, guam efet in intensibilità democratorpe in Sobieto, qui di Calindo geri Lauvial Or. Quello cumpo oggid secognito petfoi fi Nultic col nome di Sato Breccido, anome corrotto da S. Aprocoto Victoro di Brindeli, che camin facendo per la via Appia, ed Ardestinacon Pellino foio compagno, e fuccelfore, vi moni, vi fià fepolto, e venerato, in um Chifa, se be gil dette il nome con con periori di con ma Chifa, se le gil dette il nome ma Chifa, se le gil dette il nome

Benille sh antico Municipio Romano del quale dissolamente si parla dallo Scrittor del Lazio Antico lib.r 3. tom.7-Castiel-Swello prese il nome dai Savelli Signori del luogo, e su abbandonato

per mancanza d'acqua.

Amio, è cognito col nome di Nettano veggafi quanto fe ne diffe all'appendice del Libro Primo, pag. 92, e 94.

La Rittia fù antichifima Città del Lazio, e in oggi è una Terra confiderabile per la Chiefa Architettura del Bernini, e per il Palazzo del Principe. Appartiene questo bel feudo all'Eccsia Casa

(t) Ughelli Ital. Sac. Tom.X. de Epift. Antiquat, Antlat.

(2) Piazza Gerarch, Cardinal,

cilio quarto di Milano nomina Dionifio Vescovo di Alba, a cui dà l'aggiunto di Città primaria d'Italia (d), ma è più verifimile Anni che parli di Alba Pompea.

I. Ma noi appunto da un Dionisio, che nell' anno 355 di- 355. fese in detto Concilio S. Atanasio dalle calunnie degl' Arriani, incominciamo la ferie de Vescovi Albanesi . Un' altro Dionisio, che da Vescovo d' Alba Pompea su Arcivescovo di Mi-

lano, per la medefima causa intervenne al Concilio accennato, e l'Ughelli (1) lo vuol diverso dal nostro, il quale su mandato in esilio dall' Imperador Costanzo Arriano, e poi tornò alla sua Sede, a differenza dell'altro, che morì nell'efilio in Cappadocia.

Intanto la nostra Città si rendeva sempre più riguardevole mediante la Religione, e si crede che in questa età dasse un Santo suo Cittadino alla Chiesa. Questo è S. Innocenzo, che su eletto in Sommo Pontefice nell'anno 402. Sedette per anni quattor- 402. dici, fu uomo di gran dottrina, ed operò molte cose in favor della Chiesa Cattolica. Fù figlio di un Padre chiamato parimenti Innocenzo, ma l'impossibilità d'assegnarne la samiglia potrebbe forse suscitar la quistione, se sosse della Provincia d'Albania, o d' Albano di Scozia (2). Baronio e Pagi lo chiamano Albano, ed Albanese. Checche per altro ne sia furon così tenebrosi quei secoli, che non è poco se son giunti sino a noi i nomi dei soggetti. Di più si dice, che nella nostra Città vi sortì la nascita anche un altro Santo col come di Senatore; ma chi potrà dirne di più di quattro ne scrivo? Vien'esso nominato in uno dei più antichi martirologi, in quello, cioè, di S. Adone Vescovo di Vienna in Francia dell'anno 874 fenza nota di Martirio, febbenco y'ha chi lo creda Martire; ma il Cardinal Baronio nel accuratissimo suo Martirologio si protesta d'ignorare anche il tempo in cui visse. Si crede, che il corpo di questo Santo fosse riposto in un profano sepolero non lungi dalla Chiesa di S. Pietro da noi descritto al lib. II. cap. 3. Sopra di esso vi edificarono i Cristiani un campanile del quadrato di palmi settantasei, che dalle vestigia dimostra esfer del secolo ottavo, e nono, ma non ci toglie dall'ignoranza in ordine a S. Senatore . Del resto l'odierna Città folen-

(d) Soll autem Dlonyfius Epifcopus Alba Lib.IV. cap.8. ne eft Dibs primaria Italia, & Eufeblus Vercellerum . . . . contra vociferati funt , & IV. de Ep. Albenreffatique non oportere Atbanafinm tam te-

(1) Tom.I. Ital.Sac. de Epifc. Albanen.

(2) Bolland. Tom. VI. pag. 551. edit. mere condemnare . Sozomen. Hift. Eccl. Antuerp. 1729.

infolennizza la fefla di ambedue; ai a.6. di Settembre per quest'ultidi C per concellione della Sagra Congregazione de' Riti sin dall'anno 1745, gi'atti della quale si constrevano in Archivio Capitolare
inseme cou altre notizie risguardanti la naturalità di detti Santi,
che mai si giungesti a provare con sicuri sodamenta.

Dopo la morte del Vescovo Dioniso-le gravi inquietudini che apportò la fetta Artiana, i Goti fotto la condotta di Alarico, ed i Vandali fotto quella di Genserico operarono, che La
Cattedra di Albano reftalie vacante, o aluneno, se vi furon Vecovi, impedirono la celebrazione de Concisi, dal quali si poterva sapere il loro nome. Erano i Pontesici occupati di più gravi
cure in fimili turbolenze, e dovocano provvedere alcune votte all'apropria falvezza. S. Lione I. vedendo un principio di quiete prefe l'impegno di ristluarate te Chises are i, e rovinate -

II. Fece delle copiose ordinazioni, ed unse probabilmente in Vescovo di Albano Romano Prete, la cui unica menzione si

465. fa dal Sinodo di Roma dell' anno 465.

III. Il terzo Vescovo si chiamava Atanasio, e su uno de' Padri del Concilio Romano tenuto da Felice II. detto III. nell'

487 anno 487.

IV. II quarto su Cripgono che intervenne al Sinodo Ro501, mano fotto Simmaco Papa nell' anno pot, e nell'anno feguente
al Concilio Palmare così detto dall' Atrio di S. Pietro chiamato
in quel tempo Palmare, dove si convocò. Il P. Ughelli nomina
per successore di questo Vescovo un certo Ardeas sigetato come
Spurio dal suo commentatore Coletti il quale cade in un'altro
errore, di protender cioè la vita di Cripgono sin'all'anno 593,
del che non possimo in alcun modo periuaderecen, ma più probabile ci sembra, che non vi soste le sovi per conto alcuno in
questo feccolo pieno di conflusione.

Circa questi tempi soni S. Sisfredo Vescovo di Carpentrasso, di cui il Fantoni nella storia di Avignone (1) strisse che nacque in una città del Lazio di Padre, che domino la metà della città di Albano. Ma questa assicrazione manca di buoni sondamenti, non trovando noi nelle antiche memorie documenti, che ne comprovino questo pazzial dominino tenuto sà di Albano da famiglia vernua del Lazio. Vegga il lettore il citato Fantoni, che delle gesta di S. Sisfredo tratta più a lungo. Noi alle cose da esso narra-

<sup>(1)</sup> Tom, II. pag-383. della Storia di Avignone, e del Contado Venais.

te aggiungeremo un sol monumento, che parla di S. Siffredo. e che non è da esso ricordato, nè da altri scrittori delle cose di Carpentrasso. Questo consiste nell'antica bolla di piombo adoperata nei tempi andati dai Vescovi di Carpentrasso, la quale da una parte porta in rilievo l'imagine di un Vescovo vestito di cafua con baffa mitra, tenente nella finistra il pastorale, e colla destra elevata in atto di benedire . Attorno vi si legge \* Sigillum Episcopi Carpentoracten . Nel rovescio vi è scolpito un freno , allufivo al freno, che si crede formato da uno dei chiodi adoperati nella crocifissione del Salvatore del Mondo, quale si veneranella Chiefa cattedrale di Carpentrasso, ed attorno sonovi queste parole & S. Sancti Sisfredi, cioè Sigillum Sancti Sisfredi. Questo rarissimo piombo l'abbiamo noi osservato in Velletri in quel doviziolo Muleo Borgia, che anche di antichi piombi fa mostra di una scelta collettanea, e può nella parte del freno vedersi inciso nell'erudita diatriba de Franis, che pubblicò in Roma nel 1785. l' Abbate Filippo Invernizi.

# CAPO III.

Vescovi del secolo VII, e VIII. Risarcimento della Bassilica...
di S. Pietro di Albano, e della Chiesa di S. Panerazio fatto
da Lione III. Notizie di un'antica immagine di
Nostra Signora detta della Rotonda.

I è avvertito di fopra, che Albano nelle decadenze dell' Impero era ridotto ad un' Oppidule, e fempre più fi andava diminuendo nelle forrerie de Barbari, i quali paffando per efio mediante il tragitto dell' Appia lo faccheggiarono , co depopolarono in più occationi. Da li addiviene, che ci rie-fee impoliibile di poter dare qualche idea della fius floria politica. Apprendemmo, che il Padre di S. Sifredo era padrone di Albano per metà ma chi ci dice con qual titolo egli lo poffedife, da chi gli foffe conferita quefià Signoria, a chi fipettaffe l'altra metà, e tutto infieme qual foffe il regolamento della Città Nel fecolo fettimo firono fi frequenti, e fi gravi le rivolte in cui trovofi immerià Italia, che fi fiaventano gli feritori per narrarue la ferie. Le leggi erano quafi abolite, gi ordini fconvolti, fe Chiefe abbandonate, e tra quefic famo avvistati da Baronio (1),

<sup>(1)</sup> Tom. X. ad. ann. 592.

---- che quella di Albano era fenza Vescovo nell' anno 592. Può con-Anni tarsi oramai un secolo, che questa cattedra era vacante, e da una di C. lettera di S. Gregorio Magno al Magistrato, e Popolo di Albano si può argomentare, che da questi fosse pregato ad ordinargli un Vescovo. La lettera del Papa è responsiva, ed è concepita in questi termini.

#### Gregorio al Magistrato, e Popolo di Albano.

Noi probabilmente non abbiamo indugiato in soddisfare a vostri desideri; giacchè vi abbiamo ordinato in Vescovo Omobono

nostro Fratello, e Convescovo (a).

V. Si fottoscrisse Omobono al secondo Concilio Romano 595. dell'anno 595. ed al quarto parimenti Romano dell'anno 601, e qui cessano le di lui notizie. Prima di questo Vescovo l' Ughelli ne pone in serie un'altro di nome Giovanni sotto l'anno 594 fondato fopra una menzione, che di esfo si sa in un privilegio concesso dal mentovato Pontefice ad Onorato Abate di Subiaco. Il Cavalier Tiraboschi (1) nomina questo Giovanni Bibliotecario di Santa Chiefa, ma meravigliomi com'egli abbia avuto per fincero quel Diploma, di cui non se n'ha alcun indizio nell'opere di S.Gregorio Magno, ne se ne conserva memoria nell' Archivio Vatica-110, come siamo afficurati dall'eruditissimo, Signor Abate Gaetano Marini Archivista Pontificio.

VI. Il successore di Omobono su Epifanio, del quale sappiamo femplicemente il nome, che trovali fottofcritto al Sinodo Romano convocato nell'anno 649, da Martino I, per la condanna

de' Monoteliti, e del Tipo dell'Imp. Costante II.

VII. Il fettimo Vescovo su Giovenale, che si sottoscrisse a quella meravigliofa lettera di Agatone Papa, con la quale spiegò la fede Cattolica, data dal Sinodo Romano per la celebrazione del festo Concilio Costantinopolitano l'anno 680. Non sopravvisse però egli lungo tempo, giacchè sappiamo da Anastasio Bibliotecario, che nell'anno 682. la Sede di Albano era Vacante (b). VIII. Con-

Gregorius Ordini , & plebi confiftenti in Albano . Probabilias defiderils nibil acculimus (b) Nel libro Pontificale di Anaftatio tarditaris; Fratrem namque , & Coepifco-Bibliotecario edit. Virnelli tom. I. in Leofcopum nofirum Hominembonum vobis ordine 11. num. VII. a legge . Hic Beatiffmnt navimus Sacerdotem . Greg. Magn. lib. II. Papa ordinatus eft a tribus Epifcopis , ideft Indict, t .. epift. 11. de ordinat. Epife. Andrea Offlenfi , Johanne Portnenfi , & (1) Letterat, Ital, Lib. II. cap. 1. Placentino Velitrenfi , co quod Aibanenfis

IX. Il nono avea nome Tiberio, e dalla fola fottoferizione 743al Conc. Romano celebrato da Zaccaria nell'anno 743 fappiamo

ch' egli abbia etiftito.

X. Lione I. non è meno oscuro del di lui antecessore; il 761. sono con ci su trassesso dal solo Sinodo Romano tenuto da Paolo I. nell'anno 761, al quale si fottoscissile.

XI. Euftrafio gil fuccelle, conofciuto autora col nome, 767. d'Euflafio, ed Euflachio. Questo fit uno di que' Vefcovi, che concoriero alla coniagrazione di Costantino Antipapa I anno 767. Analtafio Bibliotecario quando raccota questo fostro chiama il nostro Vestovo col nome d'Eustrafio. L'Antipapa (dis' egil) fil confegrato da Gregorio di Bulefirina affifiito da Euftrafio d'Albamo, e Citorato di Parto. Nell'anno 769. era ancora vivente, ed allistette al Concilio Romano fotto Stefano IV. Euftrafio di Albamo (ferive Baronio) Gregorio di Schue Candida, e Teododo Tibur-

tino pubblicarono gl' atti del Concilio .

XII. Dopo querla data non fi â di Euftrafo altra menzione nella Storia Ecclefialica, e fiamo afficurati dal Baronio, e dall' Ughelli, che nell' anno 772 era la Chiefa d' Albano governatado au certo Coflanzo di coi non fe ne si che il puro nome. 772 Era in quel tempo in vigore l'Erefia degl'Iconomaci, ed Iconoclafi cio è Spezza Immegini. Sono abbaftanza note le perfecuzioni moffe dagl' Imperadori di Coftantiopoli ai Monaci, e Monache, che la combattevano, e fi sà che motti di quefti per evitare il loro firore fe ne fiuggirono d'Oriente in Italia, comotti fe ne fabilirono in Roma.

V'è una tradizione nel Volgo Albanefe, che lu quefla perfecuzione alcune di quelle Monache Greche fuggitive fi nitraffero nella lor Città, che feco portaffero quell'Immagine di noftra Signora, oggi detta della Rotonda e che l'esponeffero alla publica venerazione in quel Tempio rotondo, altre volte dedicato a Minerva, come fi diffe nel secondo libro cap.VI. Checchè sia per altro di questa popolare opi-

Etelifa Episcoum minime babers: "Resto num. III, torna a dire. His conservant est vacante questa Cattedra per diversi an- a tribus Episcopi: Olivase. Pariutase, ni, e ne simo afficurati dal citato auto- te, che nell'elezione di Cosonni V.

11 , -6, C(10g)

nione, se ne desiderano i documenti, e le prove. Si sa menzione è vero di alcune Monache Agostiniane in questo luogo, ma molto più tardi , dall' Abate Neriui nel suo libro del Monastero de Ss. Alesfio, e Bonifazio di Roma. Del resto la pittura da noi accennata è veramente del gusto Greco. Sù d'un tavolone è espressa la figura della Vergine sedente di prospetto col Bambino in braccio, vestita di vero azurro variato d'oro. Le teste di facciata fono espresse in tela trè volte ingessata, ed inchiodata nella tavola. Son dipinte a color brunastro solito appropriarsi dal volgo al pennello di S. Luca, e ritengono una specie di maestà Greca fià la rozzezza de' fecoli infelici. Penfiamo di riferir quest' imagine al fecolo decimoterzo, giacchè in quel tempo molte pitture di tal forta venivano da Oriente, e se ne sacevano su quello stile anche in Italia, e lo chiamavano dipingere alla Greca . Non. è quasi più possibile a di nostri ravvisare in essa l'antico portamento, perchè allora quando fu coronata (c) dal Capitolo di S.Pietro di Roma fu coperta fino al collo di velluto rosso, ed ornata di fiorami, e d'arabefchi di lastra d'argento.

I barbari nelle scorrerie prendevano in questo secolo sempre di mira fegnatamente il Clero, e le Chiefe da effi confiderate come depositi di ricchezze immense. Le saccheggiavano, le rovinavano, e maltrattavano i lor Sacerdoti fempre per fentimento d'intereffe, qualche volta di Religione. Tal difgrazia fu comune a tutte le Chiese d'Italia, e si può credere che quelle della noilra città non ne andassero esenti. La Chiesa di S. Pancrazio dopo effere stata totalmente incenerita su circa questi tempi riedificata dalla Pietà del Sommo Pontefice Lione terzo di questo nome. Gioverà a questo proposito tradurre un passo di Anastasio Bibliotecario nella vita di questo Pontefice (1). Ma l' Episcopio (dic' egli) insieme con la Chiefa, la quale è fondata in nome di San Pancrazio incendiata per illigazione diabolica dobo le laudi del mattino; per una certa negligenza, ed incuria, dai fondamenti fino alla fommità del tetto reflò tutto confunto; Ma il clementissimo, e provoido Pontefice inspirato così da Dio, ed illuminato dallo Spirito Santo, gettando fode fondamenta riflauro in maniera maravigliofa la predetta Chiefa, rifece i tetti, e per la Dio grazia la ridusse a miglior siato. La pietà di Lione (seguita Anastasio) se

<sup>(</sup>c) Il Rogito di quella coronazione.»
feguita li 3. Giugno. 1729. fi conferva
enll' Archivio de' PP, de lle Scuole Pie.

esses entre sulla Bastica di S. Pietro di Albano, la quale per la grand'antichità minacciava rovina, e rinuovò intieramente tutti i sulla tetti (d). Il Fabrotti dalla lezione di un'altro codice (e) ci sa sossippi con con la giungesse il portico, o lo rifarcisse; aztempi nostri però non se ne vede il minimo vessigio.

L'affertiva del Bibliotecario, che questa Chiesa minaeciava rovina per la grande antichità ci conserma nell'opinione da noi fpiegata nel primo capitolo di questo libro, che i fedeli di Albano, quando la Religione era ancora fanciulla, la dedicaffero in onore di S. Pietro loro Apostolo in un'arco delle terme di Pompeo; essa di fatti è della lunghezza, e larghezza comune agl'altri archi, che efistono nel conservatorio di Gesù, e Maria. E' probabile, che il Pontefice Lione avendo riguardo a questa Chiesa, come ad un monumento della venerazione prestata dai primi Cristiani Albanesi al Principe degl' Apostoli volesse distinguerla col suono delle campane, l'uso delle quali incominciava al suo tempo ad introdurfi, e perciò, se le nostre congetture nou c'ingannano, vi sece perciò innalzare quella gran torre quadrata, o sia campassile che esifie anche a di nostri. Qualche persona, che credesi erudita del paese, delle quali qui non s'abbonda, pretende che fosse edificata sotto il tempo di S. Gregorio Magno, ma d'onde ricavasse si rara notizia non c'è permesso saperlo. Visse quel Pontefice nel secolo sefto, e l'uso delle campane incominciò nel settimo; uno degl' architravi di marmo, che dividono le fenestre basarie porta incifa la parola LIBERALIS, ma è certo che avea fervito ad altr' uso, giacchè per accomodarlo, le lettere sono state tagliate, e fono della forma dei più felici tempi. Del resto questa Chiesa è ancora fotto l'invocazione di S. Pietro; conferva l'antica nudità; è senza volta, e a solo tetto; oltre l'altare maggiore v'è la cappella di gius-patronato una volta della casa Savelli Padrona d' Albano, e due altri altari forse posteriori, uno dedicato a S. Antonio Abate, e l'altro a S. Michele Archangelo per il tanto noto miracolo, per cui quafi tutte le Città d'Italia sciolsero un tal voto e lo tennero per loro Protettore. Nell'accennata Cappella vi fur fepolti dalla parte del Vengelo Erfilia Savelli fanciulla di undici anni, e dalla parte dell' Epistola Antonello suo Padre.

<sup>(</sup>d) lied, ut lup, n. 384, pag. 288. la sella farta ejus meodier reflauravis z Bafilica B. Petri fita in Albano, que pre (e) ... omnla...f... tella... e... fen nimia vetallate lom ruitura erat, amnia (r porticos me......

190 DELL' ALBANO MODERNO.

Padre. Ecco le inscrizioni di ambedue inedite sin a questo punto per quanto si sappia.

D. O. M.

ANTONELLO SABELLO DOMI
FORISQYE LIBERALITATE PRAESTANTI
RELIQYIS VIRTYTIBVS ILLVSTRI
VIRGINIA VRSINA CONIVX CVM IIII. LIBERIS
MARITO AMATISS. ET HONORIVS SABELLVS
FRATRI OPTATISS. ET UNANIMI POSS. VIX.
ANN. XXXV. M. IX. D. XXV. OBITI ANNO.
A CHRI, NAT. M. DALVII XIIII KL FEBR.

SCILICET ACCELERAS MODICYM SVBSISTE VIATOR
SCIRE JVVAT QYICQYID PENSILIS ARCA TENET
ILLIC HERSILIAE SVNT OSSA SEPVITA SABELLAR
MAXIMYS INGENVAE NOBILITATIS HONOS
QYICQYID N. SANCTAS POTVIT DECVISSE PVELLAS
QYICQYID ET ILLVSTRES HAEC SIMVL OMNE TVLIT
HVMANIS CESSIT SVPERANS IAM NVBILIS ANNVM
VNDECIMVM SEXTO MENSE NOVEMQYE DIES
LETA POLVM REDIIT QYLA SIC DOTATA MARITYM
HAVD ALIVM POTERAT QYAM MERVISSE DEVM.
ANTONELLVS SABELLVS ET VIRGINIA VRSINA
PARENT. MAONA SPE ORBATI NVNQ. SATIS
DEPLORATAE P. IDIBVS QYINTILIS M. D. XLIIII

# CAPO IV.

Vescovi del secolo IX., e X. Albano è infeudato alla Casa Savelli dall' Imperadore Ottone Magno

Alla scarsezza delle notizie siamo obbligati a scorrer li secoli della Chiesa con la stessa intrapresa brevità. Non Anni si ha memoria di altri Vescovi di Albano, se non che di C.

nell' anno di nostra salute \$26.

XIII. In quest'anno si legge sottoscritto con questo titolo un certo Benedetto al Concilio Romano tenuto dal Pontefice Eugenio II. 816. Si disse, che Costanzo sedeva nella Cattedra della nostra Città nell' anno 772, onde per credere, che Benedetto sia stato l'immediato fuo successore senza altro Vescovo intermedio, di cui fiasi perduto il nome, bisogna dire, che quella sede vacasse per lo spazio di cinquant' anni . Dall' Ughelli e da altri scrittori delle cose Ecclesiafliche vien posto in serie, come successore di Costanzo un certo Giovanni, che trovano fottofcritto col titolo di Vescovo di Albano, e di Bibliotecario di S. Chiesa ad un privilegio di Gregorio IV per i Monaci di Subiaco. E'da crederli, che questa Bollafia, di Gregorio V, giacchè fotto quel Pontefice fù certamente Bibliotecario di Santa Chiesa un Vescovo di Albano Giovanni, e fotto Gregorio IV fu Bibliotecario un Lione, ficcome ora è manifesto per una carta dell'anno 829, pubblicata da Monsig. Gallettl nell'opera del Primicerio (1). Questo Bibliotecario Lione manca alla ferie di Monfignor Affemanni, il quale all'anno 828 citando la Bolla, ch'è nel Bollario ha posto anch'esso il Giovanni Vescovo di Albano che va levato dalla serie, come si è dimostrato . Le scorrerie de' Mori , e de' Saraceni non tennero in poca inquietudine tutta l'Italia , ed in particolare tutto quel tratto di Paeie, che s'estende dalla Sicilia a Roma, e suron a gran tracollo a tutte le città, e castelli Suburbicani.

In quefli difordini, un altro Benedetto uomo audace, per effer Benenato d'illuftre famiglia Romana, e fratello del Papa Sergio II, fi ficce devine lecito di ufurparti la Cattedra di Albano nell'auno 844. Non dev'egli oxveeffere ripofto nel numero de' Vefcovi, perchè in realtà non fi con-ferenfagrato, e de in confeguenza illegitimo, nulladimeno il nofiro 844. dovere è di notario per non mancar d'accuratezza, come farafii dell'altri Ffendo-Vefovi, che occorterano in apprefio

degl'altri Pſeudo-Veſcovi, che occorreranno in appreſſo.
XIV. II

(1) Pag. 183.

XIV. Il decimoquatto Veccovo legitimo fi Petronazio, o fia di C. Petronazio, che fi fottoferiffe al Concilio di Soiffons convocato da di C. Lione IV. nell' anno 853. Si fottoferifie ugualmente al Concilio Romano dell' anno 861 fotto Nicolò I. e mori finalmente nell' anno 867 fectodo la teflimonianza di Baronio.

869. AV. Gli successe Paolo I. che intervenne al Sinodo Romano nell'anno 869, e di questo non sappiamo, che il semplice nome.

898. XVI. Si vá fempre più incontro al difetto delle notinie, ne faprellimo, che il fuccefore di Paolo nomavafi Piètro I, et nou, ci fosfe flato trafmesso il nome dal Sinodo Romano convocato da Giovanni VIII. detto IX. nell'anno 898, del quale ne dette al publico un frammento l'erudito Mabillon (1) nel suo Lineratio d'Italia.

Quantunque da queflo Vefcovo all' altro vi paffi un' intervallo di tempo confiderabile, pure non fappiamo opinare, che vi fien flati altri Vefcovi intermedi de'quali iiafi fpenta la memoria, quante volte riflettiamo ai gravi difordini, ne quali trovoffi involta la Chiefa, e Roma per l'invafioni degli 'Ungari', e per le perniciofe fazioni per le quali l'Imperadore Ottone I. denominato il grande fece ucidere il Senato Romano, che gl'era contrario.

Virginio Savelli d'illustre famiglia Romana, come quei che godeva della protezione imperiale, e che era stato decorato del titolo di Capitano dell'armi Cesaree prese a tutt'uomo la disesadel suo Signore, represse i tumulti in Roma, ed indusse alla divozione di Ottone buona parte di quelle terre che obbedivano al Senato Romano. Obbligato l'Imperadore in tal maniera, quando pose mano all'esterminio de' congiurati, e all'abolizion del Senato, volle mostrarsi grato a Virginio , e lo dichiarò Signore di Albano, della Riccia, e di altri trè Castelli circonvicini terre tutte d'acquifto, e da esso rese all'obbedienza imperiale. Da questo tratto di ftoria possiamo considerar d'una maniera più decisa lo stato politico della nostra città. Non si è potuto sin'a questi tempi assicurare il lettore a qual Principe ella obbedisse; ora possiamo apertamente afferire, che dipendeva dal Senato Romano, che dopo l'abolizione di esso su conquistata dagl'Imperiali , e che divenne Feudo Baronale, dipendente dall' Imperadore, quando Ottone la-964. donò al fuo Capitano Virginio Savelli, che n' entrò in possesso nell' anno 964 in vigore di un Diploma d'investitura dello stesso Impetadore . Da certe memorie manoscritte conservate nell'Archivio

(1) Tom, 1. part, 8. pag. 86.

de' PP. Conventuali d' Albano fappiamo, che l'accennato Diploma = nell' archivio di Casa Savelli era registrato al lib. 1. de Repertori Anni pag. 259, e che dopo Virginio tutti i Primogeniti di quella nobil di C.

famiglia presero il nome di Principi di Albano.

XVII. Offervammo di fopra quali fien state le cause, che ofa. per molti anni tennero vacante la fede di questa città; ora la vediamo occupata da un certo Gregorio, che fotto quest' anno medesimo si sottoscrisse in qualità di Vescovo Albanese al Concilio Romano tenuto da Giovanni XIII., dal quale in virtù dei Decreti Conciliari (a) fu sospeso dall' esercizio, per aver egli perorato in favor di Lione detto il Neofito, confagrato Antipapa da Siccone Vescovo d'Ostia, e per aver letta sul suo capo la prima orazione. L'ultima fottoscrizione di Gregorio la leggiamo al Privilegio di Benedetto VII. concesso ai Monaci di Subiaco nell'anno 975. ne potemmo rinvenir di esso altra notizia.

XVIII. Teobaldo I. fiori nell'anno 995, ed in quest' anno 995. finì di vivere. Veniamo di ciò afficurati dallo Scrittor dell' Italia

Sagra (1) presso cui sia tutta la fede .

XIX. Morto Teobaldo fu da Gregorio V. nell'anno feguente oof. destinato alla nostra Chiesa un Giovanni, che noi contiamo per primo di questo nome, e questo solo è da tenersi per certo che sosse Bibliotecario Apostolico comparendoci come tale, in più Bolle dall' anno 997 al 1001 stampate nel Bollario Romano (2) nell'Alfazia Diplomatica (2), nel Contatore (4), ed in alcuni registri dell' archivio Vaticano (b).

(a) Qued fi fuerit Epifcopus , aut Prefbleer , and Diaconus propril gradus pericula fubiaccar . Baron.ann.Eccl. ad an.963. num. XII. & fequ. 964. num. VI.

(1) Ughel, tom. I. de Ep. Alb.

(2) Tom, I. a pag. 291, ad 299. (3) Tom, I. n. 177.

(4) Stor. di Terracina pag. 41. (b) Arm. LXIV. T.7. p.118. Callif III. T. 20. p. 75. Di tanto fiamo afficurati dall' Archiviffa il Sig. Abbate Geatano Marini, che nominiamo a cagion d'ono-

re. e d'amicizia.

CAPO

# CAPO V.

Vicende di Albano del Secolo XI., e XII. Vescovi di questi tempi. Esame di un Iscrizione Marmorea di Pasquale II.

> Albanum regimen luftro venerabilis uno Rexit, post fummum ducitur ad folium In quo mutato permansit nomine Presul Sergius, ex Petro, sic vocitatus erat.

Fu eletto Pontefice nell' anno 1005, e viffe trè auni nel Pontificato.

XII. Allora Teobaldo fecondo cinte la Tiara Albanetie.

Janoriamo di effo la Patria, e la fimiglia, e da fi lui prima memoria ci viene dal Decreto di Benedetto VIII. concefto nell'anno 1015 in favor di Villelmo Abate Fruttnariente di S. Benigno, al quale fi fottoferifie. Si leggono le fice fuotfortizio al Privilegio di Giovanni XVIII. detro XX. in favor della Chicia di Selva. Candida del 1026; al Sinodo Intinato dal mededimo Pontefica fiavor della detta Chicia nell'anno 1025; al Concilio Romano (1) in cui forfe per errore del copitta degl' atti fi legge Tendaldo di Albano; e da Isinodo Romano convocato nel 1044 da Benedeto IX. in favore di Urfone Patriarca di Grao, e ciò fia detto per rilevare quandi anni amministrate la noftra Chica Teobaldo e.

XXII. Gli fuccedette Monifacio I. nato dalla noblitifium, ed antichifium famiglia dei Conti del Tuccilo, che fu creato Cardinale, e Vefcovo di Albano dal fommo Pontefice Lione IX. Era queflo Cardinale tenato per un' unomo de più dotti del fecolo, e quando Vittore II. si rifolvette di celebrare un Concilio in Firenze per il celibato del Preti , e per pivar delle Pralture molti Vefcovi Simoniacio, si fiervi del privar delle Pralture molti Vefcovi Simoniacio, si fiervi del privar delle Proprio del proprio della proprio del di lai configlio. A

<sup>(1)</sup> Harduin, tom, VI. Concil. Baron, an, 2028, Ughell, t. 5. de Perufin, Epifcop.

lui fon dirette la terza, e la quarta lettera del libro fecondo di S. Pietro Damiani, ed il fuo nome fi trova fottoferitto alle Bolle Anni Pontificie fin all'anno 1067.

XXIII. Da Alessandro II. gli sù destinato in successore il Car-1073. dinal Bassilio di nazione Greco nell' anno 1073. Non si legge il suo nome coll' aggiunto di Vescovo di Albano, che nei Privilegi del mentovato Pontesse concessi all'ordine di S. Benedetto di Manto-

va. Mort fotto il Pontificato di Gregorio VII.

XXIV. S. Fietra Igueo terzo di questo nome, e Fiorentino io79-di Patria feguita l'ordine Cronologico. Se i volediero commendar le di lui virtà, e descriver la sua vita, faremmo in obbligo di tessere un Panegirico, e c'allontaneressimo dal nostro instituto. Vetti egli l'abito Monastico in Vallombros sin da teneri anni, e su discepolo di S. Giovanni Gualberto, si dice, che prese il sopranome di gene dalle siamme, per le qual si fi narra, che passacie si lesto, e mort pieno di meriti il di 9 Gennajo dell'anno 1087, Governò la Chiesa di Albano per lo spazio di otto anni, ed in essa ad inostri si folicaniza la di lui sessi da sono un seggio della sia vita descritta anapiamente-dall' Ab. Diego de Franchis, che la pubblicò con quella di S. Gio. Ginalbetto.

XXV. Ottone I. fu creato Vescovo di Albano da Urbano II. 1092. alla cui Bolla concessa al Monastero della SS. Trinità della Cava data l'anno 1092 si trova sottoscritto, e questa è l'unica memoria

che di esso si è potuta avere.

XXVI. Quefta notizia è bastante a persuaderci contro l'opi-1996. nione di Ciacconio, e di Ughelli di anteporto in ficrie a Giaultero, la cui prima fottoferizione in qualità di Vescova Albanese non apparise che nell'anno 1096 agl'atti del Concilio di Nismes. Si sottoferiste alla conferma di donazione della terra di S. Egidio satta da Raimondo Conte di Tolosa in favore di Odilone Abate di Clugny, ed alla lettera di Urbano II. ad Ugone Arcivescovo di Lione segnata l'anno 1099, e ad altre Bolle Pontificie sin'all'anno 1100, in cui cessano le sim onizie.

L'Antipapa Guiberto, o fia Gilberto vedendofi perfegultare, col fuo partito fi era ritirato in Albano per effer maggiormente intento a molestare i Romani, ed a tentar novità: Il Poniefice Pasquale II. si determino di cacciarlo, ma poichè mancava di denaro non pote desguire i fuoi maneggi fin a che quel Ruggeri Conte di Sicilia, il quale avea dati maggiori attestati di religione, e di rife.

Bi a per contenta di cacciario per contenta di calciario di calciario per contenta di calciario per contenta di calciario di cacciario, nel periodi di cacciario, ma poiche mancava di denario di cacciario, ma poiche mancava di denario di cacciario, ma poiche mancava di denario di cacciario, ma poiche mancava di calciario di cacciario, ma poiche mancava di cacciario, di cac

no en Library

di C.

petto al defonto Urbano II. non gli spedì una somma consistente in Anni mille once d'oro .

XXVII. Rivolgendo poi le mire allo stato della Chiesa di que-1100. fla Città, e vedendola senza Pastore vi elesse in Vescovo un certo Riccardo I. di nazione Francese, che da Monaco Benedettino, ed Abate di S. Vittore di Marfiglia fu creato Cardinale Prete da Aleffandro II. Intraprese la legazione di Spagna, sotto il Pontificato di Gregorio VII. circa l'anno 1079. Celebrò un Concilio in Burgos per la riforma dei costumi degl' Ecclesiastici, e stabili per il primo il Ministero Pontificio in quel Regno, presso, Alfonzo di Castiglia, come ricavali dalle lettere di Gregorio al medelimo . Fu molto amato da quel Pontefice, ma riconofciutolo partiggiano di Gilberto Antipapa chiamato Clemente III. lo privò della Porpora. Rientrato nella dignità Cardinalizia concorfe all' elezione del nuovo Pontefice, dopo la morte di Gregorio, e maneggiò occultamente delle brighe per confeguire il Papato, ma vedendo riuscir vane le fue mire, procurò l'esaltazione di Vittore III., del quale vedendosi poco contento , suscitò lo Scisma dell' Antipapa Silvestro nell' anno 1087. Vittore allora adunò un Concilio in Benevento nel mese d'Agosto dell'anno istesso (1), e scomunicò solennemente Riccardo . Terminato lo Scifma fu affoluto , indi confagrato Vescovo della nostra Chiesa parti per la legazione di Francia per affolyere il Rè Filippo I, dalle Cenfure per cui celebrò un Concilio in Treca l'anno 1104, ed un'altro in Bangenci Città dell' Orleanese nell'anno istesso. Nell'anno seguente presiedette alla-Dieta di Magonza, vi convocò un Concilio, e v'assolvette l' Imperadore Enrico IV. Nei 1107 accompagnò Pasquale II. in Francia, per ordine del quale v'esercitò molti offici sagri, come si raccoglie dalla Cronica del Monastero di Dole. Circa il 1110 intimò il Sinodo di Palenza, in cui restituì il privilegio Metropolitano alla Chiesa di Braga, ed affistette al Concilio di Cicairmont. Morì, secondo ciò che scrive Frizon (2) nell'anno 1112, ma più verifimilmente nell'anno feguente, poichè nel Bollario Romano fi trova fottoscritto ad un giudizio pronunziato da Pasquale II. nel 1113 per la controversia insorta fra gl' Abati di Monte Cassino, e di Terra Maggiore per la Chiesa di Casal-piano . Sin' a questi tempi non si è potuta aver altra notizia della nostra Città, inordine alla sua polizia. Dicemmo, ch' essa su concessa dall' Imperadore Ottone

<sup>(1)</sup> Baron, ad ann. 1087. Ciaccon, Vit. (2) Gal. Pur. pag.99, edit.Paris. 1618. RR. PP. & CC.

tone I. a Virginio Savelli, ma pare, che fotto quest'epoca non. —
fofte più fendataria di quella cafa. Le famiglie illoftri di que term. Ami
pi eran feminari di Regoli, e di Tiranni; le loro inimicizie termiavano per lo più con delle guerre Civili, e col guado de Caflelli ad elli foggetti. Questi furono i motivi delle dedizioni, che
i Popoli incominciarono a far di fe ai Pontefici, per trovare in
esti un Signore più pacifico. Questi volentieri le accettavano per
la quiete delle geuti, e per coreggere l'orogogio de Baroni. Albano era forte entrata in questo numero, che dette una certa riprova di fedettà a Pasquale II.

Si era determinato quefto Pontefice di passare la Terra di Lavoro per accomodar co' Normanni gl' affari di Benevento. Quando ritoriò in Roma, la trovò occupata dai Colonnesi, che eran
suoi nemici; su costretto di tornare in dierro, e si ritirò in Albano, e col savore di que Cittadia pote finalmente rientrar nella
sua Roma ben soddissirte, come riflette il Muratori (1) del deveto attatcamento degli Albangi si silentessore di Berto. Questo passo di si oria,
che con più chiarezza, e distinzione sira si significato qua popresso conduce a considerare, che la nostra Città avea incominciato a riforgere
e che era una delle forti di quel tempo, giacchè avea sapato sevotere il giogo dei Savelli, e resistere alla popressa dei Colonnessi.

XXVIII. Era reflata Vedova del súo Pastore per la morte del 1114. Cardinal Riccardo, ma il Pontesce vi ripose in luogo di quello Anasligio Cardinale di autorità, e di non minor attitudine del suo anteceitore negl' affari d'importanza. Questi è quel Cardinale, che nell'anno 1114 fedò in Benevento un fiero immulto suscitato da Landolfo Arcivescovo contro del Papa in tempo, che i Normanni inquietavano quella Città, delle quali cose ha trattato ampiàmente Monissi, Sessiono Borgia nelle Assure lisperia del Beneventa, alle quali rimettiamo il Lettore. Intanto non trovando altra notizia del nostro Vescovo Anaslicho, professiamo l'ordine interpreso.

XXIX. Un fecondo Riceardo fix crean Cardinale Vefcovo di 1115. Albano da Pafquale fecondo. Di effo non fe ne sà che il puro nome, e lo troviamo fottoferito ad una Bolla dell'accennato Pontefice data in favore della Chifea de Marzi li a5 Febrajo del 1115. V'ha chi contonde queflo Vefcovo con il precedente per la fomiglianza del nome, ma è dimoftrato che fia diverfo, quando fi rifletta, che vi di Anaflafo intermedio nel 1114.

XXX. Lione II. fit il trigefimo Vescovo ; di esso non\_ 1116.

<sup>(1)</sup> Annal, d' Ital, tom. VI, par, 1,

si legge azione veruna, ma si vede fottoscritto ad una Bolla di Paquale II. dell'anno 1116 in Store dei Canonici Regolari di S.Ago-filno della Chiesa di Laterano. L'errore del copittà di aver seguato 1106 in luogo di 1116 indusse probabilmente qualche scrittore a credere, che Lione sia quel Vescovo Albanete, che sedò il tamulto in Benevento, di sopra accemanto, ma bisoporeobbe sin quel caso togliere di mezzo Anastino ed si secondo Riccardo. Nel Vescovado di questo Cardinale, si può credere, che sossi este su conseguio di questo Cardinale, si può credere, che sossi con conseguio poi si marmo, degno certamente di considerazione per esfer l'unico pregievole monumento di que Secoli, che essisti albano.

#### E S A M E

#### Sopra un' Inscrizione del secolo XII.

Questo marmo è lungo palmi dodici, e largo trè. Nella facciata della Chiefa di S. Pancrazio si vedeva nell'anno 1667, indi nel 1719 dal Card. Fabrizio Paolucci, che fece ristaurar la Chiefa, e sondare il nuovo prospetto ssi atto affiggere alle pareti del Battiflerio alla destra di chi entra, dove esse alle al presente, e porta intagliato un chirograso di Passuale II. del tenore seguente.

PASCALIS TES SERVOR SERVORV DEI POPVLO ALBANI APOSTOLICAM BENEDICTIONEM ET DEBITAM REMVNERA TIONEM AND STATUTA NOST ES TE PERHENNI BENIGNITATIS VOS OBLITOS ESSE NON REPPERIO AT O. SCI PITAL ET NRE FIDELITATIS VOS IMMEMORES NON ESSE COGNOSCO MAXIME CVM IN NRO TEMPORE OSTES SCE ROMANE ECCLE VOS EXPUE PIETES

ATQ DIE NOCTYO; PRO APOSTOLICA STETERITIS FIDE MVLTA
FLAGITIA VOBIS ILLATA MVLA: DAMPNA VOBIS
FP FCSSEN A: A ANIMADVERTO

IDCIRCO AFLICA AVCTORITATE NOS ITA DECERNIMOS LEGIQ; MANDAMOS ET IVBEMVS IGITVR VD IN POSTER/ NVLLI CIVI Albani

IMPONATUR VECTICAL SOLVENDUM AD CABALLATIONEM NECNON II
TRITICI MENSURE MOLENDINORV.

Questo

Questo chirografo si è creduto diffettoso per l'ingiurie del tempo, ma offervandolo ferupolofamente, fi vede ch'è mancante, perchè mancante era la pergamena originale dalla quale fu copiato in appresso dagl' Albanesi gelosi di perdere assatto si bella memoria. Noi l'abbiamo fupplito con parole verofimili in carattere più baffo, giufta la diffanza, e l'altezza delle lettere, per reftituirne in quanto sia possibile il tenore, e l'antica lezione.

Da ciò che saremo per esporre , sembra che verta sull'esenzione dalle Gabelle che pagavansi in que' tempi per la Cavallerla. e per il Macinato (a). La condonazione di alcuna publica gravezza, importa pieno, affoluto, diretto, ed utile dominio fulla Popolazione, che di follevare s'intende, onde chiaramente apparisce. che Albano dipendeva in quel tempo affolutamente dal Papa. Vero è che le dedizioni, che di se facevano i Popoli in que'tempi ai Pontefici non importavano questa estenzion di possesso, e di Principato, ma chi ignora, che Pasquale II, al quale con ragione da noi s'attribuifce il chirografo fu un Papa che ebbe dominazione affoluta, e indipendente? Di Pasquale I. poche sono le memorie tendenti al governo temporale, e nessuna ve n'ha che ci dica qual ragione avesse in que' pochi anni di sua vita di beneficare in tal guisa il Popolo di Albano. Nessun titolo poi si può immaginare che vi avesse Pafquale III. Antipapa, febbene alcuni fatti accaduti in tempo del fuo Pícudo-Pontificato ne' quali era intrigata la città di Albano fembrano in qualche modo accennarne il contrario. Gettiamo per un momento lo sguardo sopra di essi, poichè meritano di esser ponderati, acciò contro la nostra affertiva in favor di Pasquale II, non vi fia obiczione alcuna. Onest'Antipapa su eletto da Federico Enobarbo contro Alessandro III. nell'anno 1164 in tempo che gl' Albanefi eran troppo gravati di Gabelle dai Romani e perciò fi ribellarono, e ne nacque un' offinata guerra civile. Si conofcevano i primi inferiori di forze ai secondi, e perciò si misero sotto la protezione Imperiale; favorirono l' Antipapa Pasquale per piacere

(a) La parola Caballatio, che fi legge nella lapide è stata da noi tradotta la Gabella della Cavalleria , fenza entrar nel dubbio, se sosse il pascolo, o il vitto per i foldati; fentiamo le parole di Carlo du - Cange . Cabellatio dic' egli nia , que at id preflabatur ; idem fortes che a di noftri .

and Foirum feguleribus Seculis ditlum, quod erat Annona militaris, feu que prebeboneur ad villum militum, vel equorum. Glofs, med & infim, Latinit. Il vocabolo Molen.linerum fuona propriamente in Italiano dei Molini da noi tradotto del Mamunus erat alendi eques publicos, vel pecu- cinato Gabella notiffima, che fi paga an-

a Federico: discacciarono dalla loro Città il Vescovo, ed in luogo di quello ricevettero uno Pseudo Cardinale . Non furon leggeri i danni, che soffrirono gl'Albanen in questa guerra, che apportò loro l'ultima rovina, ma non li risentirono essi in grazia dell'Antipapa, onde s'abbia a supporre aver egli scritto il chirografo di cui si parla. Non si può, senza ssorzo, immaginare, che questi fossero i danni in esso mentovati , e che i nemici della Chiesa da esso ricordati siano stati i Romani, giacche gl' Albanesi nonaveano sostenuta una guerra di Religione, ne riguardavan la Religione gli Scifmi di tal genere. Venivano fuscitati dai potenti per capriccio, e per giovare alle loro brighe. L'eletto non ne ritraeva, ne autorità, ne utile, che vivea in vessazioni continue, e per lo più chiudea miseramente la Scena odiato, e abbandonato da tutti. Tale appunto finì Pasquale Antipapa dopo la ritirata dell' Imperadore in Germania, ne si trova in esso ragione alcuna, autorità, tempo, e luogo onde potesse emanare una Bolla d'esenzione in favor della nostra Città, ciò che al contrario, passiamo a dimostrar di Pasquale II.

La scrisse questi con tutta ragione, autorità, comodo, e tempo, e la scrisse in Albano. Visse diciott' anni Pontefice, e nessun revoca in dubio effersi grandemente esteso il dominio temporale, e la potenza de' Papi di quell' età. Nessun ignora l'agumento della dizione Pontificia dopo la coronazione di Ottone Magno, e di Enrico I., ed indubia testimonianza ne fanno la donazione dalla contessa Matilde fatta alla Chiesa sotto il Pontificato di Pasquale II. la guerra da esso sostenata contro di Enrico IV., ed i Contestabili fituati in suo favore in Benevento; le quali cose tutte provano aver egli potuto concedere, confermare, ed alienare ciò che più volesse; castigare i popoli contumaci, e beneficare i fedeli, come fece a quello di Albano, che in più occationi se gli mostrò fedelissimo.

Dette questo una pruova di sua fedeltà nell'anno 1108, e decimo del Pontificato (1) " in cui dovendo Pafquale paffare in , Puglia per comporre gl'affari d'Italia, raccomandò le cose Ec-" clesiastiche al Vescovo di Labico (b), a Pier Leone, e Leone " Fran-

fempre contrario a Cluverio fi aforza di riconofcerlo nella terra della Colonna,

<sup>(1)</sup> Platina Vit. Pont. in Pafch. II.

<sup>(</sup>b) L'originale dice Lauteano Epifeo. po. Il Cluverio pretende che Labico fia ma comunemente credefi Valmontone. Zagarolo, e Luca Olftenio di fuo carattere Il Vescovo nominato dal Platina chiama-

" Frangipane la città di Roma, a Tolomeo Signore di Subiaco (c) , tutte le cose, che erano presso di Roma, e vi lasciò con essi , il suo Nipote Gualfredo capitano delle Truppe, acciò difendes-" se il dominio della Chiesa. Ma nella lontananza del Pontefice , tutti si ribellarono, e si vuole, che Tolomeo ne sosse l'autore. " che unitofi a Pietro Colonna, all'Abate di Farfa (d) agl' Ana-" gnini, Prenestini, Tiburtini, Tusculani, e Sabini formato un' " esercito assali Albano, ma non puotè arrenderlo per la valida " difesa de' suoi cittadini. Sopraggiunse intanto il Papa con Ric-" cardo dall' Aquila, e col Principe Gaetano (e) eccellenti capi-" tani , e discacciò quei Tiranni , che voleano occuparsi i beni .. della Chiesa, e liberò gl'amici dall'assedio ...

A quest'assedio con tutto fondamento io credo che siano riferibili i danni de'quali parla il nostro marmo, sosferti dagl' Albanesi per serbarsi fedeli al Papa, il quale nella sua Bolla, o Chirografo con ragione chiama nemici della Chiefa gl'affedianti , e debitamente si protesta di riconoscere, e rimunerare l'immutabile fedelià degl' affediati, della quale n'ebbe un fecondo argomento non meno chiaro del primo nell'anno 1116, e decimolettimo

del fuo Pontificato.

" Era morto in Roma il Governatore della città (1), e que-" fla morte cagionò una guerra civile , perchè il figlio di Pier .. Lione volea col consenso del Papa, a dispetto de' Romani, eleg-" gere il proprio figlio in quella carica. I Romani al contrario " vi destinarono il figlio del Desonto, e lo condustero al Papa-" acciò lo approvasse; esso sdegnossi per la contrarietà de' Roma-, ni, e non volle riconoscerlo, allegando che il loro eletto era . trop-

vasi Bonone che fù l'ultimo di quella Cattedra . Affiftette alla coronazione . dell'Imperador Enrico fatta da Pafquale II. nel Vaticano nell'anno IV , e lesse ful fuo capo l'orazione folita recitarfi dal Vescovo d'Albano in affenza del pri-

mo Riccardo . (c) Chiamavali Tolomeo della Tufculana , ed è lo stesso con Tolomeo Il Coute del Tufculo, che (per testimonianza di Pietro Diacono) prese in moglie Berta figlia di Enrico IV. l'anno 1117 ... Imperator Ortem Ingrediens Ptolemeo Illuffriffino, Cliavia flirpe progenito Ptolemel

mognificentifimt Confulis Romant filio , Bertam filiam fuam in conjugio tradidit . ex Chron. Caffinen. lib. 4 cap 6 t.

(d) L'Abate di Farfa di quel tempo era un certo Beraido, come attefta Muratori per autorità di Pandolfo Pifano . Annal, d' Ital, tom, 6, part. 2.

(e) Il Iodato Muratori al luogo fopra citato pretende che il Principe Gaetano con Ricardo fia la cofa steffa : ecco le. fue parole . Soprogeiunfe il Papa con Riccardo dall' Aquila Doca di Gaeta.

(1) Baron, annal, Eccl. cum Pari tom.

18. num, VI. pag. 274.

" troppo giovane per occupare una carica tanto onorevole. Co-" nobbe il popolo l'animo di lui, ed infieri contro di esso a " fegno, che lo difcacciò dal Campidoglio, e lo feguitò fin' al " Ponte Adriano ( oggi Ponte S. Angelo ) a furia di fassi . Pas-., quale allora vedendo di non poter refistere a tanto tumulto fenza " una grande strage, se ne fuggl in Alba " (oggi Albano ) dove se trattenne per tutto il mese di marzo di quell'anno, intanto che si quietaron le cose (1), e mandò Tolomeo armato dalla Riccia (1) , a Roma per opprimer la fazione contraria ... Allora, se le conghietture non c'ingannano, possiamo opinar che gl' Albanesi pregassero il Papa loro ospite, acciò li esentasse da qualche Dazio, e che esso per gratitudine, si della presente ospitalità, che della lor' antica fedeltà, nella quale per mantenerfi coffanti foffrirono tanti danni nell'anno 1108, li aggraziatle dell'efenzione fopraccennata delle Gabelle della Cavalleria, e del Macinato; ed ecco rintracciato non folo il Pontefice, dal quale fu feritto il Chirografo, ma eziandio le cause, il luogo, ed il tempo. Resterebbe d'esaminare la forma del carattere del quale il monumento è intagliato per maggior pruova della di lui genuinità, quante volte non folle copia; ad ogni modo però facciamo offervare, che la forma rotonda fi appartiene a tutto il fecolo duodecimo, e porzione del decimoterzo, onde opiniamo, che qualunque fi fosse la causa, si mantenne per breve spazio di tempo nel suo buon stato la Pergamena Pontificia. Essa su riposta verosimilmente nell'Archivio della nostra città, indi o perì negl'ultimi guasti dati ad Albano, dei quali parleremo a fuo luogo, ovver fe efifteva ancora à tempi dell'ultimo Principe Giulio Savelli, fu da questo soppressa, o lacerata quando confegnò molte carte antiche al Ministro dell'Imperadore, in virtà delle quali tentò di sottrarsi all' obbedienza Pontificia, e fi sforzò di provare che Albano era feudo Imperiale, come diraffi in appresso. Di questo Chirografo non v'è memoria neppur negl' Archivi fegreti Pontifici, ed è fin qui inedito, madalla formola con cui fono scritti tutti gl'altri di quel Pontence, abbiam

(1) Ciaccon, Hift, Pont. & Card. (f) Murat. ivi . ., Era Tolomco Zio

,, del giovane Governatore il quale ben-, chè ful principio prendeste la difesa ,, del Papa, e percio ne ottenelle la. " Riccia ( ecco un altra prova del Princi-22 pate affolute in Pafquale II. ) pure non " iftette molto a rivoltar cafacca, e per-

<sup>,,</sup> chè dalli foldati del Papa fil prefo il ,, detto Giovane fuori di Roma, lo stef-», fo Tolomeo andò con un corpo di arma-. zi a liberarlo . Un tal fatto fit feguito ,, dalla ribellione di quei contorni ma-,, rittimi , cioè Sermoneta , Ninfeo , Tiberia &c.

abbiam procurato di confervarne lo stile nel supplemento delle parole cancellate, e tanto bassi di aver detto su questa lapidaria Inferizione.

XXXI. Ora per tornare ai Veícovi della noîtra città diremo, che Lione non vifie più di un'anno nel Veícovado, e de è certo , che dal Pontefice Paíquale II. fu eletto in fuo fuccessore il Cardinal Vitale I. che fi trova nominato nell'elezione di Gelasio II. 1117. nella quale ebbe parte, e di n quella di Onorio parimenti II., che da Vitale unitamente ad altri Vescovi fu consagrato Pontefice. Si trova sinalmente stottosfritto al privilegio concesso dall'idesso conorio di Monastero di Clugny del 1125, ed in quest'anno cesso di vivera.

XXXII. Il Beato Matteo I. (g) nato in Reims di nobiliffimi 1125. parenti fit prima canonico della sua Patria, indi Monaco Benedettino dell'ordine di Clugny, ed Abate di S. Martino de' Campi di Parigi (1). Onorio II. lo creò finalmente Cardinale, e Vescovo di Albano circa l'anno 1125. Per ordine di questo Pontefice intraprese la legazione di Francia, confermò l'ordine de Templari nel Concilio di Treca, e presiedette ai Concili di Magonza, e di Parigi - Ritornato in Italia - e ritrovatala immería nello Scisma d'Anacleto Antipapa, parti nuovamente per la Francia, conducendo feco il Pontefice Innocenzo II. per sottrarlo alla potenza, e agl'attentati del fuo avversario, e quivi ad eccezion d'una parte dell'Aquitania, operò che tutto il Regno, la Spagna, la Germania, e l'Inghilterra lo riconoscessero, e gli prestattero obbedienza. Lo stesso fece in Italia nel fuo ritorno, per il cui effetto intraprese la legazione di Milano, e rivocò dallo Scisma i Milanesi, e i Genovesi. Nel viaggio cadde in una grave febbre, che gli cagionò la difenteria, e di questo morbo morì piamente in Pisa li 25 Dicembre del 1134, e su sepolto nella Chiesa di S. Frigidiano. Ughelli, e Ciacconio pretendono, che la sua morte seguisse nell'anno 1130 ma gl' Autori degl' Annali Camaldolesi (2) dimostrano che accadde nel 1134.

XXXI. Questi Annalisti provano altresi che il suo successore 1135, nella Cadredra Vescovile su un certo "Tgone Abate Umolariense (3) Cc 2 ignoto

<sup>(</sup>g) Il Martirologio Benedettino lo ascrive tra Beati, leggendovisi. Piss depositio Beati Matthes S.R.E.Card. Episcopi Albanensis Ord. Cluniacen.

<sup>(1)</sup> Ciaccon, vit. RR, PP. & CC, in Honor, II. col. 962, (2) Tom. III. p. 238.

<sup>(3)</sup> Ivi p. 239; 248.

Intanto che Innocenzzo II vivea ficuro in Francia, Roma obbediva all' Antipapa Anacleto potentissimo Cittadino, ed amico del

== ignoto all' Ughelli . Di quello Vescovo non sappiamo, che il pu-Anni ro nome, e brevillima fu la fua durata.

di C. XXXIV. Nel Gennajo del 1136 si trova nominato Vescovo Alba-1136. nese il Card. Alberto in una Bolla d' Innocenzo II. (1). Due altre sue fottoscrizioni le vediamo al Diploma del medesimo Pontesice segnato li 19 Novembre del anno 1140 per Niccolò Abate di S.Giacomo di Bexia e all'altro dei 20 Dicembre dell'istes' anno per il Monastero di Hennerodt della Diocesi di Treveri. Morì nell'anno 1142.

Conte Roggeri a cui dette il titolo di Rè. Perinale egli ai Romani di liberare i popoli circonvicici dall'obbedienza del Papa. cattivandofi la benevolenza della Plebe, creò per quest' effetto una specie di Republica composta di Senatori dell'ordine conestre, e d'un Patrizio, il quale facette la figura di Dittatore. L'amore della libertà, ed il defiderio di rientrar ne'dritti antichi, follevò di maniera il Popolo Romano, che intimò la guerra ad Albano, se non si sosse dichiarata suddita del Senato. L'istesso intimo su dato al Popolo di Tivoli, di Prenefle, e del Tufculo, e non effendovi chi li difendeife si arresero tutti, ed i ribelli scorsero tutto il Lazio, e la Campagna, e se ne resero padroni. La casa Savelli colfe probabilmente l'opportunità di quest'occasione per rientrare in possesso di quell'antico suo Feudo; ma se la nostra congettura è vera, non ne godette lungo tempo, che dopo diverse vicende \$137. ritornato finalmente Innocenzo nell' anno 1137 col favore dell'Imperador Lotario II. col quale abboccato si era in Viterbo , ricuperò Albano, e tutta la Provincia di Campagna (b). Non volle contuttociò entrare in Roma, temendo di qualche infulto de'Cittadini, ma entratovi finalmente, e fatta leva di truppe continuò la guerra contro del Rè Roggeri fautore dell'Antipapa, e nell'anno seguente ritornò con le sue milizie nella nostra città per unirsi al Duca Rainolfo, e far fronte al nemico (2). Il Papa ebbe la peggio, e vi rimafe prigioniero, ma dopo la fua prigionia dopo la morte di Anacleto, e la deposizione dell'Antipapa Vittore poste le cose in istato di quiete potè egli rivolger l'animo ai doveri del Sacerdozio.

neenfi 3.id. Jan. 1136. ivi Append. p. 353. . (b) Baronio al tomo 18, cita un'antico Cronico Beneventano, le cui parole fon le feguenti . Apoliolicus autem contiand pell congression ento Imperatore wabl-

XXXVI. Ve-(1) Bulla Innoc. II. pro Abbatia Bal- tum Viterbil ad Romanorum fines advenit, & Civitatem Albanum , & Provinciam. totam Campania , fue obtinuit fidelitati . Romam quidem ingredi noluit, ne Romanorum nevotils impediretur ....

(a) Murat. ad ann. 1138.

XXXV. Vedendo la Cattedra di Albano vacante per la morte del Cardinal Alberto, la conferi nell'istess' anno al suo fratello Anni il Cardinal Pietro IV. Papareschi. Nell'anno seguente restò questo Vescovo vedovo della sua Chiesa, e la nostra Città sostri un nuovo affalto tanto impeníato per quanto fu barbara, e lontana lanazione, che lo commise. Era venuto Federico in Roma, avea metlo all'incanto i beni de' Cardinali e lasciò la città in rivolta; ebbero perciò campo i Saraceni (scrive Rinaldi) (1) di fare un' irruzione, nella quale guaffarono, e predarono Albano nobil città, ed incrudelirono verso tutti, senza alcun discernimento di persone e spogliarono, e profanarono le Chiese, e tutte le cose Sagre. Come restassero gl'affari di questa città in seguito, non è noto nè si sà dai scrittori qual cura ne prendesse il suo Vescovo, ma si può con fondamento pensare, che attendesse al di lei risarcimento, giacchè da una Bolla di Onorio III., che noi riporteremo interamente qui appresso, sappiamo che Innocenzo II, sece Albano di pertinenza Vescovile (i), e concesse, come è manifesto, a Pietro fuo Fratello allora Vescovo la Signoria di essa città, e tutti i di lei diritti temporali dopo che l'ebbe ricuperata dai Romani .

Di questo Vescovo per verità non si legge alcun sato degno di fioria. Il son ome coll'aggiunto di Vescovo Albanes si legge soltanto nel Musaico della Chiesa di S. Maria in Trasfevere che seguitò esso a la ristaurare dopo la morte del suo Fratello Innocenzo, le cui ossi fece riporre in un'Urna di porsido silla porta grande di questa Basilica . Alsistette all'elezioni dei trè Romani Pontchia Celestino II. Lucio II., o et Buggeno III. nel Pontificato

del quale cessò di vivere.

XXVI. Gli fuccesse Niceolò I. Breksprar, cognome che in 1147Italiano fuona Rompitore di agle. Nacque dl Roberio Inglese in
Langleyac piccolo Castello di S. Albano, e da Canonico Regolare del Monastero di S. Rusto di Francia Eugenio III. lo elette in —
Cardinale, e Vescovo di Albano (a). Insignito di questo carattere, e
di questi onore intraprese la legazione nella Svezia, e nella Norvegia. Stabili la fede Arcivictovite nella capitale di questi utimo Regno, e tentò di fissala in Svezia mediante un Concisio Provinciale, che celebrò in Liucop l'anno 1148. Insidise al Critianessimo
alcuni popoli della Germania, e ritornando dalla Svezia, doves'era

<sup>(1)</sup> Annal. Ecclef.tom. 2.21l'ann.1143. tlouis Innecentii Papa predecessoris nostiri (1) Ea propier .. (dice Onotio nella. Civiatem Albannasim cam Burgo &c. fan Bolls) ... ed exempler splitis records(2) Baron.tom.XIX.40 ans.1147.48 (eq.

s' era nuovamente portato per confagrar Vescovo di Upsal S. En-Anni rico, fu in Roma acclamato Pontefice per la morte di Anastasio IV. di C. Ouesto è il secondo Vescovo di Albano, che ascese alla sede Pontificia, e prese allora il nome di Adriano IV.

XXXVII. Vedendo vacar la primiera fua fede per la pro-1154. pria assunzione al Soglio Apostolico, vi elesse in suo successore Galtero, o sia Valtero uomo di autorità considerabile.

Questi è quel Cardinale, che dopo la morte di Adriano procuro l'elezione d'Alessandro III, senza che il Clero, ed il Popolo vi dasser la voce . Ne nacque da ciò un' ostinato Scisma, e Vittore III. fu l'Antipapa, che si elessero trè Cardinali malcontenti uniti al Clero, e Popolo, L'Imperador Federico Enobarbo lo riconobbe, e lo sostenne colle armi. Allora per il timore Alessandro se ne suggì in Francia, e lasciò Roma priva della persona del Principe, e del Sacerdote, ma l'affidò al nostro Galtero, che la governò per tutto il tempo del fuo efilio col titolo di Vicegerente Apostolico. Sotto quest'anno, ch'è il 1163 impariamo dagl' Autori degl' Annali Camaldolesi (1) che il Vescovo di Albano eraun Giovanni, il quale non fenza fondamento opinano effer il medefimo con l'apostata Giovanni Ungaro, di cui farassi qui appresfo menzione (2).

Intanto la nostra città ristaurata dopo l'invasione de Saraceni, meritava qualche attenzione, ed i Romani non la perdevano di mira; seguitarono perciò a sargli la guerra per le loro pretenzioni, e l'aggravarono soverchiamente ne'Dazi, come secero anche al Tuículo. Il popolo non potendo fostener tali gravezze, e conoscendo dall'altro canto di non poter esser diseso dal Vescovo, che n'era allora il Principe, e molto meno dal Papa, che fuggito fe n'era in Francia, altro mezzo non vide, che fottometterfi alla protezione di Federico. Allora fu che uniti gl'Albanesi al partito di Federico lo seguitarono nelle malvagge sue operazioni, lo secondarono nelle patlioni, e giunfero anch'esti ad affettar odio secolui al vero Pontefice. Allora fu che per dare una certa ripruova al disprezzo, più non riconobbero per proprio Vescovo il Vicegerente Apostolico Galtero, e permisero, che un secondo Antivescovo, e Pseudo - Cardinale s'intrudesse nella dilui Cattedra (k) .

Aveva

<sup>(1)</sup> Tom. IV. Append. pag. 9.

<sup>(2)</sup> Ivi pag. 2. 11.12,

lia dice , che fù eletto Vescovo di Frascati da Aleffandro III, e Manti nelle fue (k) Muratori nelli fuoi Annali d'Ite- annotazioni a Baronio coll'autorità di

Aveva egli nome Giovanni, eta Ungaro di nazione, ed etazifiato Monaco, ed Abate del Monaftero di Struma, che perciò Anni vien chiamato dagli Sertitori Giovanni Struma. Refoli poi infame di Ce per furto, apoflatò; fegul il partito dell'Antipapa Vittore, e da passio ficeracio Cardinale, e Vefcovo di Albano Città fias partigia vettena, in grazia dell' Imperadore.

Morti gl' Antipapi Vittore ; e Pasquale III. i Scismatici non sapevano risolversi all'elezione del successore per l'assenza dell'Imperadore, ch' era fugito d'Italia a cagion della peste. La partenza di Federico avvilì di molto il suo partito, che andava insensibilmente cedendo, ed incoraggi di maniera i fuoi nemici, che poco gli giovò di aver lasciato in sua vece Cristiano Arcivescovo di Magonza con buona parte del prefidio Tedesco. I Romani scrive Rinaldi (1), si valsero dell'oceasione, e memori della sconsitta rice- 1163vuta dal Conte Raynone, e da Germani non potendo vendicarsi in altro modo , tentaron di nuovo in quest anno il popolo di Albano colle armi, e tanto fecero, che distrussero da fondamenti quella eittà, ciò che avrebbero fatto anche di Frascati , se il Papa non li tratteneva eon le minacee delle scomuniche (1). Ciò null' oftante in mezzo a tante rivoluzioni di cose si elesse l'Antipapa nella persona di Giovanni Picudo - Vescovo di Albano, che prese il nome di Callisto III. sedette trè anni nello Scisma, e al ritorno di Alessandro da Venezia cedette finalmente, e fu mandato a Benevento col titolo di Rettore (m) .

Qui

un certo Romusldo Vefcoro di Saletzo affecta i lettori, che Giovanni Strotto, che Giovanni Canontto ambidue con le pardecellamo contro ambidue con le pardecellamo strotto, che di Giovanni da Ceccano. Morfe Strotto, che si per se l'estra chi si le separe Califlium. Ma per elicire affen contro la contro de la contro del contro de la contro del la contro del la contro del la contro del la contro de la contro de

(1) Tom. Ill. ad ao. 1169.

(I) Barooio al tom, XIX, num.39. racconta questo fatto accaduto come nell' anno 1169, e così lo descrive. Remani autem, tum de Theutenica injuria nitifii non

poffent, ad Albanet en fr. exceptus convertant quis cum imperature adverțiu en Riternat. O' tandin belliliter pupavernu; donce cerum cloitatem espetum findirus de littuarurui. - Pagi nell'amnorazioni foticoc coll'autorità di Giovanni da Ceccano, che accadelle nell'amno 1168, ed aggiunge alle parole fuperiori... sue fuebant cum readficar.

(m) Ciacconio, e Vipera con altri fictiono, che fosse mando artirescovo in Benevento. Baronio, ed il P.Ughelli ne rengeao un'alto literato y ma che egsi "andasse col titolo di Retore, nella quad dignità morì dopo pochi gioria; lo ha dimossirato con sicuri documenti il commendabile per la prosondo sonQui ebber fine le guerre , e le traverife della noftra città Anni colla fiu diffuzione. Fo accennato questo passió di forta nuell'esta di C me alla lapide esprimente un Chirograsió d'escuzione di Pasquale II. Galtero il nostro legitimo Vescovo , che come si diffie presidente in Roma sin tutto l'essiona di Alessandro , fini di vivere verifimitmente nell'anno 1178, giacche l'ultima sia ostotorizione l'abbia, mo nelle lettere scritte l'anno antecedente dal testé mentovato Pontesse in Favor della Chies di S. Maria dell'organo di Verona.

Sebbene la Chiefa d'Albano era involta fra le rovine dellacittà, pure si ebbe riguardo a quella per tanti secoli onorata sede e su conservita ad un terzo Cardinal Francese decantato nelle care storiche per il suo talento, per la chiarezza de suoi natali, e per

la fantità de fuoi costumi.

XXXVIII. Sarà questi il Beato Enrico (n), che nato nel Castel Marsiaco di nobili parenti sin da giovane professò l'ordine Monastico in Chiaravalle. Scrisse un' orazione contro gl' Eretici Albigensi, che ripullulavano in Francia piena di unzione e di spirito cattolico (1). Allora Alessandro III. ne concepì un' alta stima, e lo ascrisse nel numero de' Padri del Concilio Lateranense . che si convocò ai 13 Marzo del 1179, ed il giorno seguente l'obbligò a ricever la Porpora, e lo confagrò Vescovo d' Albano. Terminato il Concilio, andette legato Apostolico per animare alcune Provincie oltremarine alla lega della conquista di Soria . Prese l'armi contro gl'Eretici anzidetti, li assediò ed espugnò la munitissima Rocca chiamata Valle da essi disesa; li cacciò dal Regno, e li eftirpò totalmente. Ritornato in Italia ottenne dalla Repubblica di Venezia un armata contro di Saladino . Dopo la morte di Urbano III. fu falutato Pontefice; ma esso ringraziando I Cardinali modestamente rinunziò al Papato, ed operò che fosse eletto Gregorio VIII. Ridusse alla divozione della Sede Apostolica l'Imperatore Federico Barbaroffa fotto il Pontificato di Clemente III. Fù chiamato Colonna della Chiefa e nell'ultima legazione de' Pacsi Bassi, dove rinni il Conte di Fiandra alla Chiesa

erudizione Monfig. Stefano Borgia nelle fue Memorie Storiche di Benevento.

(a) Bestus Hearies è Coffre Marfuto. Si legge nel Calendario Ciftercienfe, che nota la di lui festa il giorno 14. Luglio.

La fua vita fit scrieta da molti chiariffimi scrietori, frà quali con maggior esattezza, ed erudizione da Cefario fuo contemporaneo nel libro delle meraviglie. Crifoftomo Henriquez lo annovera tra-Santi dell' Ordine.

(1) Quest' orazione è riportata interamente dal Baronio. di Arras, morì in quella città l'anno 1188, d'onde per testamento fu trasportato il suo cadavere in Chiaravalle. . Anni

XXXIX. Albino Milanese su il suo successore, che da Canonico di C. Regolare fu creato Cardinale, poi Vescovo di Albano da Clemente III. l'anno 1189. Niente operò, che si sappia degno di storia. Era però stimato per uno dei più dotti della sua età, ed un'suo libro, che porta il titolo raccolta de' Canoni si conserva tra i Manoscritti della Biblioteca Vaticana . Vitle fin' agl' ultimi anni del Pontificato di Celestino III. cioè sin'al 1198. La nostra città reflava intanto rovinata, e deferta ed ecco il motivo per cui non leggefi per questi tempi alcun'altro fatto ad essa riferibile.

## CAPO

Vefcovi del Secolo XIII. e XIV. Albano dall' obbedienza del proprio Vescovo, passa nuovamente a quella dei Duchi Savelli. Fondazione della Chiefa, e Monastero di S. Paolo in detta città .

TL primo Vescovo di Albano del secolo decimoterzo su 1199. Giovanni II. di questo nome , di nazione Lombardo . Da Vescovo di Civitavecchia, e Toscanella, approvata la fina rinunzia a quella Cattedra da Innocenzo III. paísò alla noftra nell' anno 1199. Visse egli per testimonianza di Ciacconio fino al 1210, nel quel'anno ebbe una lite coll'Abate di Grottaferrata sopra i diritti spirituali sulla Chiesa di S.Niccolò di Nettuno, che su decisa in suo favore dal Papa con una lettera scrittagli dal Laterano li 22 Agosto (1). Si può credere, che per questa causa saccife Giovanni una visita generale alla sua Diocesi, e che perciò tenesse ordinazione nella Chiesa di S. Maria di Nemi di pertinenza allora dei Monaci di S. Anastasio, i quali per la contrarietà, che sempre mostrarono ai Vescovi, discacciarono gl' ordinati dalla loro Chiefa (a). La nostra città intanto non esigeva verun' attenzione, perchè era abbandonata, e perciò il favio Pontefice,

(1) Baluz. tom. II. edit. Paris. 1682. Epift. 129. Innoc. III. lib. 13. pag. 473. (a) Si ricava tuttociò da una lettera inedita d' Innocenzo III, ch' è la 117 del Registro VI. Vaticano scritta in Ferenti-

noffro Caffeilano Lariani . Conquefti funt nobis diletti filli N. & J. quod cum per ven. Frem: nrum: J. Albanenfem Epum. in Eccia. S. Marie de Neme fuiffent canonice ordina-11 ... Prior , & Fratres S. Anaflafii cos de no , ed incomincia . Visella Subdiacona ipfa contra jufilitiam ejecerunt . . .

affinchè non andassero maggiormente in rovina le Chiese, con le Anni loro pertinenze, donò al Monassero di S. Paolo di Roma sin dall' di C. anno 1203 il Palazzo ( forse dei Duchi Savelli ) e la Chiesa di S. Niccolò, e di S. Maria Minore, oggi detta la Rosonda (b).

xXI. Ma febbene la città era così defolata, pure si aveariguardo al titolo del Vefcovado, che sempre si Cardinalizio, e
Collaterale. Lo consferi perciò Innocenzo a Gererado Sessi nel 1211.
Era egli nato in Reggio nel Modanese; da Canonico di Parma si
se Monaco Cisterciene, e da Abate si eletto Vefcovo di Novara,
la cui Chicsa nou volte abbandonare neppur da Cardinale, e Vefcovo di Albano, come si ricava dagl'atti di un Sinodo celebrato da lui in Piacenza nel 1211 e da altre sue fottoscrizioni (1).
Fù eletto Arcivescovo di Milano, ma nel trentessimo di dalla sua
elezione, mori, e si reposito in Cermona.

XIII. In quell'anno medefino entrò in possessi della nofra Chiefa Plagio Calvani di nazione Spagnoslo. Si crede che primieramente fosse Monaco Benedettino (2) quindi non senza verisimiglianza il P. Ughelli sospetta csise egli stato quel Cardinalodell'ordine Nero, di cui parla Cefario (3), che ricutando di sottoscriversi ad una Bolla d'Innoceno III. in favore de' Cistercieni, poco mancò, che non restasse privato della Porpora, e dell'altre dignità Ecclesiatiche. Fù uomo tenace del suo consiglio, ed estato custode dei diritti della sua sede.

I Vefcovi di Albano poffedevano in quel tempo indipendentemente anche la città, e fi eficandeva il loro dominio temporate parimenti sù varie pertinenze, che dal Pontefice Innocenzo II. furono feritte in lor favore in una Bolla di concefilone, forfe fin dall'ano 1337 in cui riacquifiò Albano, come fi diffe a fino luogo. Pelagio vedendo quella Città deferta, e ponendo mente a tutte quelle vicende alle quali foggiacque da quell'anon fin'al fuo tempo, temeva che fi poneliero in dimenticanza le disposizioni d'Innocenzo, e voleva maggiormente cautelaria fe fivoi diffitti. Pregò perciò Onorio III. appena assumo al Papato, che volesse con una-

(b) Si ha parimenti da un'altra lettera inedita del detto Pontefice, che è la 33 del anzidetto Regiftro data in Ferention li 13. Giugno Indifi.V.I. an, Pont.VI. 1203. Effa è dedicata a S. Paolo come apparifec dal titolo, a coi intende il Pontefice far la donazione figiegata nelle patolo...in Albaro Cellum S. Niteila; O' Cellam S. Maria Minoris , Palatium cum fuls Ecclefits , & pertinentis . . . (1) Ughel Lital Sac. de Episcop. Albanen.

Novarles. & Archlep. Mediolauen.
(2) Oldoin. annot. ad Giaccon. Arnold.
Wion. lib. 2. de lign, Vit. ex Calend. MS.

Ord. S. Benedica.

nuova Bolla confermare gl'atti del mentovato Pontefice, ed afficurarlo nuovamente nel fuo dominio. Effa vien riferita dall'Abate Ughelli (1) ma per li motivi fopraccennati fiamo in obbligo di fedelmente traferiverla.

## HONORIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI.

Venerabili Fratri Pelagio Episcopo Albanensi, ejusque Successoribus canonice intrantibus in perpetuum.

Etsi omnes unum corpus sumus in Christo, singulis autem alter alterius membra, quia tamen non omnia membra aclum babent eundem, sed capiti suo alterius vicibus, & variis officiis obsequuntur, iis tanquam principalibus bonor est abundantior deferendus, que capiti funt ipfa corporis dispositione vicina, & interiorem mentis conceptum facilius, & expeditius per exteriores actiones exponunt . Sane licet Apostolica Sedes universos quos Episcopalis apex dignitatis extollit, in partem ereditæ fibi follicitudinis evocavit, co tamen qui fibi Collaterales exissunt, suo specialius obsequio deputavit, quibus sua sepius secreta communicans, cum ipsis interdum, & interdum per ipfos in spiritualibus, & temporalibus exequitur vices suas . Cum igitur Albanensis Civitatis Antistes magnum locum obtineat inter eos, & ex institutione Prædecessorum nostrorum, & consuctudine approbata Romano Pontifici familiaris semper, & Collateralis existat, te, qui ex vocatione divina, Civitatis ipsius Cathedram confeendisti, specialius bonorare proponimus, & in tuis te petitionibus exaudire. Ea propter Ven. Frater in Christo tuis pracibus annuentes , ad exemplar felicis recordationis Innocentii Papa prædecefforis nostri , Civitatem Albanensem cum Burgo (c) , Thermis

(1) Tom. I. de Ep. Alb.
(2) Qui incomincia propriamente laconferma de'privilegi fulla Città, Børga, co
conferma de'privilegi fulla Città, Børga, co
fulla Terme di Pomppo da noi deferitte al libro fecondo, chiamate corrottate al libro fecondo, chiamate corrottate al libro fecondo, solito Tama, nol fecolo X, avec nome una certa tentuta a lato
dell' Appia un miglio langi da Velletri,
e fi crede che quivi anticamente efificifie
un tempio del Sole, e della Lana. Oggi
un tempio del Sole, e della Lana. Oggi

un tempio del Sole, e della Luna. Oggi chiamati Sol-Luna ed è di pertinenza... della mobile famiglia Borgia, Vulp, Lat, vet, Lib, VI, cap, 4, de Villera, 67 Ceran. Pub darfi, che per il Monte del Sole, e della Lunn qui s'intenda il Monte. Artemifio, che prefe il nome da Diana chiamata con vocabolo Greco Artemit, che cra lo fetfio che la Luna, onde nel fecolo XIII fi puo credere che fosfe detto del Sole, edella Luna.

Il Palazzo con tutti i fuoi appendici , cioè annessi, e connessi, o fiano case annesse, Monte, qui dicitur Sol, & Luna, Palatio, & omnibus appendiciis suis ad jus , & proprietatem Sedis Apostolica pertinentibus , immo etiam cum omni jure nostro, tam in Comitatu, Castellania, & Moneta, quam fidelitatis hominum, futuris bannis, placidis, plateatico, guerra, pace, hofte, cavalcada, glandatico, erbatico, rufpatico, pratis, vineis, nemoribus, terris cultis, & incultis, & aliis manualibus nostris, sive in terris, sive in aquis, & jure quod habemus in Ecclesiis ejustem Civitatis pro caratis vini , & si qua alia ad regalia nostra pertinere noscantur, Tibi, & Successoribus tuis de Fratrum nostrorum consilio concedimus , confirmamus , & prafentis feripti Privilegio communimus. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat præfatam Albanensem Ecclesiam temere perturbare &c. fi qua igitur in futurum &c. usque præmia æternæ pacis inveniat . Amen . Amen . Amen .

Dat. Ferentini per manum Raynerii S. R. E. Vicecancellarii IX. Kal. Augusti indiet. V. Incarnat. Dom. Ann. 1217.

Questo Privilegio sottoscritto da quattordici Cardinali sa veramente onore ai Vescovi di Albano, e basta più che un'intero volume a dimostrare in quanta stima sieno sempre stati presso del Romano Pontefice . Oltre le cause di sopra accennate , la potisfima . che mosse il Calvani a farselo confermare su certamente la concessione, che Innocenzo III. fece nell'anno 1203 al Monastero di S. Paolo di Roma . Questo Pontefice , secondo il sospet-

Savelli . Sotto nome di Contado s'intende il Territorio della Città, e la giuriadizione di porre on Conte, ovver un Giudice . La voce Caffellanla fignifica tuttociò che fi pagava al Caftellano, o ad altri, che cuftodivano il Caftello . Si concedeva agl' antichi Vescovi la facoltà di coniar moneta, come ne fanno fede le stelle monete, che esistono anche a di nostri. Di queste se ne veggono incise. molte Tavole nel Gloffario del du-Cange : del Vescovo di Albano, per quanto io fappia, non fe ne fon vedute, ma ciò non esclude, che avesse la sacostà di bat-

Il Banno , e Bando , e lo stesso , che un pubblico Editto; e le adunanze pubbliche dette in oggi Confesso, e Confesso dicevanfi allora Placido, e Placito. Il Pla-

fù probabilmente quell'istesso dei Duchi testice era propriamente quel tributo che fi pagava per paffare per le piazze, o strade pubbliche detto ne tempi posteriori Pedoggio. La parola Hoffe fignifica. l'autorità di levar truppe, e spedir eserciti: La Capalcada era il gini di mandare a rifcuoter denaro nell'occorrenze. Il Glandatico eta specie di Gabella che pagavano coloro, che tenevano i porci nelle felve . L' Erbatico era il diritto di tagliar l'erba ne'prati, ed altrove. Il Rufeatico prende il nome dal verbo Rufpare, e Rustare che vale finacchiare, co cloccare. Le Regalie finalmente eran la potestà di efigere i tributi Regi sul vasfallaggio, che qui si spiega fidelitatibus beminum . Queste esazioni frequente fi concedevano ai Vescovi, non che ai Monasteri .

to di Ughelli non era amico di Pelagio, che ebbe in mira di annulare la di lui donazione, e riveudicarfi dalle mani de'Monazi con la Chiefa di S. Niccolò, e di S. Maria Minore, il Palazzo con altere pertinenze. Fù tenuto per uomo coraggiolo, e di intraprendente, onde effendofi quafi tutti i Principi Cridiani riuniti per l'Impreta di Soria, fù definiano legato a Lutrer in Oriente, e nelladagione favorevole dell'anno 1218 n'intraprete il viaggio. Confagio in quell'anno l'altare di S. Tommado Velcovo di Cantorbert nel fotteranco della Chiefa di S. Aleffio di Roma (4) ed un'alta fia bella notizia dell'anno 1228 fi conferva nella Chiefa di S. Adriano in campo Vaccino (4). Morì in Monte Caffino il di 29 Gennaio del 1140.

Sin'a questo tempo la casa Savelli su sempre spettatrice delle vicende d'Albano. O sia che non avesse tanto di forza per impedirne la ferie, o fia che cure più gravi teneffero rivolte altrove le mire di quell'illustre famiglia, dovette con suo rammarico veder quel suo seudo dedicarsi all'obbedienza Pontificia nel 1108 indi tentatone il riacquisto per mezzo del Senato Romano vederselo nuovamente ritogliere dall' armi Pontificie nell' 1137 donare al Vescovo e distrugger finalmente da'Romani nel 1168 per esfersi intrigato nelle fazioni di Federico Barbarossa; quindi donarsi le Chiese, e in fin lo stesso Palazzo Baronale ai Monaci di S. Paolo nel 1203, e confermarsi nuovamente la donazione fatta al Vescovo di tutta la citta diritti, e pertinenze sue. Questo su un colpo, che penetrò l'animo di Giacomo Savelli quando offervò che il Vescovo Pelagio andava riassumendo i suoi diritti sulla Città d'Albano, e quando li vide ad esso confermati con ampla Bolla dal proprio suo Zio Onorio III. allora Pontefice. Se ne sdegnò grandemente, e non fenza rifentimento fu questa volta spettatore dell'altrui brighe. Volle produrre anch' esso le sue pretenzioni, ma non in presenza del

(4) Nerial de Cenoblo St. Altal, & Basilatil Capt. Opp. 20-2 injorta le parole di un' antico Codice detto Látileza- etam. In recelutione autem anui feana- fria pall Deunisham Patanum Danpau. Pilogian Albaneaji Epui conferensir Altare et lo entre per de confessora delimin fub majori Altare et lomento. S. Thoma Cantrales. Epi. O Matrysh Ott.

(e) In. n. Dal. Anni Dai. 1228, Pont. Dai G. G. PP. An. 1. Indill. I. Mit. Jan.D.

18. Investe fust corpore Bester, Marryr, Marth, & Matha, C. Ritique i S. Adrian is confifice, the majore alard, of corpora foram irlum Parcerum is abife fap. on the comma per Magrama Pelagium English Espa. Albantafum & Diametikum Estil. Diat. Card. cam for the confict of Diametikum Estil. Diat. Card. cam brst Paulo Petro Diat. Romano Subblete. Orderio Subsidier, Comm. Lips. 43. cm. 1, pps. 43. cm. 1,

Papa, nè del Vescovo. Ricorse all' Imperador Federico II. sempre Anni nemico de' Pontefici; gli fece conoscere l'ingiuria, che le si fadi C. ceva, e l'obbligo in cui era di far valer le ragioni di un Barone fuo Feudatario . L' Imperadore allora in contemplazion del Chirografo di Ottone I. detto il grande dato fin dall'anno 964 in favor di Virginio Savelli, ne scriile uno confimile nell'anno 1221 in vigore del quale ridonò a Giacomo Savelli l'antica investitura di Albano, e d'altri cinque feudi . Questo Chirografo conservavasi con il superiore nell' archivio della casa lib. 1. de Repertori pag. 250.

Da questo tempo ebbe forse principio il Castel Savello, che prefe il nome dalla famiglia, e non come leggefi ne'Commentari di Pio II. (1) che il Castello lo dasse ai Savelli. Entrato nell' impegno il Duca Giacomo incominciò a riftaurare Albano, ad accrescerlo di fabbriche, ed a fortificarlo. Si vedono anche a di nostri in diversi luoghi della città alcuni residui di mura Castellane. e di fortini, che sono riseribili a quell'età per il gusto, e per la maniera. Dopo vent'anni però restò nuovamente desolata per un' incursione de Saraceni, che sotto la condotta dell' Imperador Federico militavano in Italia, e facevan fovente delle fcorrerie giufla il barbaro lor costume ... Nell'anno 1243 (dice Sigonio) (f) , si vide una nuova invasione, ed i Saraceni si bustarono partico-, larmente sopra di Albano, e talmente lo rubarono, che non.

" vi lasciarono neppur li sagri vasi ". 1145.

XLIII. In tale flato di calamità, e di miferie fi trovava la nostra città, quando nel 1245 dopo quasi cinqu'anni di sede vacante vi fu destinato in Vescovo da Innocenzo IV. Pietro V. di quefto nome. Era egli nato in Collemezzo nella parte di Campagnadella Provincia detta Marittima, e Campagna (g). Uomo di fomma

(1) Ed. cit. pag. 308. (f) De Regn. Ital. lib. 18. ad an. 1743. era quidem vafa reliquerins .

Albanum Saracent fic expilarunt ut ne fa-

pag. 979. cdit. Mediol. Pracipue antem (g) Si leggono nella Chiefa di Rouen alcuni verfi in onore di questo Cardinale. Hant Sedem Petrus Medio de Colle fubivis,

In quo jus , pietas , ratio , lum , gratia fulfit , Uren Campanne , fenfn , Caro ; dogmate Canns C'e.

Sebbene in effi espressumente fi dica lo vuole di nazione Francese . V'è chi che fù da Collemezzo, di nufcita Campa- lo pretende Perugino, ma il P. Ughelli gaolo; pure, perchè la parola Latina. non da più luogo a dubi quando offerva Company fignifica anche nativo della Pro- in una lettera d'Innocenzo IV, feritta in vincia di Chimpagne, Frizon nella fua Lione il primo Ottobre del 1851 a Gio-Gallia Purpurata lo chiama Colmien, e venni figlio di Ottone Signore di Frofi-

Religione, giufto, liberale, e di non mediocre letteratura; fù confagrana Arcivectovo di Rosen da Gregorio IX., intervenne al Concilio Lateranenfe, ed a quello di Lione, dove fù creato Cardinale, e
e Vefcovo di Albano, e con quelta qualità andette Legato Apofloico all' Imperador Federico II. Quefto Vefcovo aggregò all'
oriente di Cifercienfe il Monaffero di Evlazuada, e di fua giurisdizione,
e lo uni a quello de SS. Vincenzo, e d Anaffasio alle trè fontane (1).
Quefto Monaffero fitato al lat radici del Monte Albano, oggi Monze Care porta il nome dal Palazine de' Romani, di cui fi parlo a
bafanza al lib. 1., e fi crede fondato da un certo Stefano di cui
fe ne fignora la Patria, e la famiglia, che lo conceffe ad alcun
fomiti, i quali da Onorio III. riecevetreo l'infittutuo di S. Agoflino (2) Martino V. lo conceffe al Franceccani, ed appartiencanche a di noftri alla Diocecci di Albano.

Del resto la morte del Cardinale da Collemezzo su miserabile. Dovette egli un giorno andar con il Papa in un Convento di Francescani per consagraryi un'altare, e vi celebrò solennemente. Terminata la Messa sali egli in una camera assegnatagli, e appena entrato rottafi la trave di mezzo, cadde il pavimento fuperiore, ed il miscro Cardinale, infrantasi la testa, immediatamente spirò tra le rovine. Il P. Luca Wadingo (3) negl' Annali de' Minori, racconta più minutamente questo fatto, ed asserisce, dalli segni che ne dà Cantipatrano autore di questa storia, di riconoscerlo per il nostro Vescovo rigettando la calunnia di chi scrisse che tal cosa avvenne per esfere il Vescovo Pietro poco amante dei Francescani, che ne rifuggivano la dipendenza. La fua morte bifogna credere. che accadesse nell'anno 1252 contro l'assertiva di Mariano, Frizonio, ed altri che la riportano all'anno seguente; imperocchè fi raccoglie, che Innocenzo IV. in una lettera segnata li 20 Ottobre del 1253 raccomandò la Chiesa di Albano vacante all' Arcivescovo di Bari (4). Siamo avvisati dal tante volte lodato Signor Abate Marini, che la morte di esso accadde precisamente li 25 di

none, che lo chiama parente di Pietro Card, Velcovo di Albano. Frofinone è una città della Provincia di Marittima c. Campagna, ed è al prefente capo della parte detta Campagna. Collemezzo eta uo Caftello fituato tra due monti folla cima di un Colle longi da quella Gittà quindici miglia Italiane. In oggi è difiretto, ma ne appajono le veltigia in una tenuta dell' Eria Cafa Doria nel Territorio di Montelanico Diocefi di Segni. (1) Ughell. tom.I. Ital. Sac. de Ep. Albanen. de Pennen.

(2) Gonzaga de Orig, Scraph, Relige par. II. pag. 183, ed. Rom. 1589. Jacovacci MS. dell' Eccina Cafa Chigi.

(3) Tom. III. ad an. 1254. num. V. (4) Ciaccon. Tom. II. pag. 215. Anni Maggio, come rileva dall' antico Necrologio della Bafilica Vaticadi C. na (b), e che 'Il Vefcovado reflò in amminifitzazione di un Vicedomino, e in un codice dell' Archivio Segreto Vaticano alli 1, 4 di Novembre dell' anno 1460 parlafi di una lite, che era trà il Monaftero di Sasba di Roma, e il Vicedomino del Vefcovado Alba-

nese . Occasione Vicedominatus dieli Episcopatus . . . .

XLIV. Successe a Pietro Rodolfo I. de Chevrieres nato dal Cavalier Giovanni, e da Maria Contessa di Bourges Francese. Fù prima Cancelliere di S. Luigi, indi fu eletto da Urbano IV. in-Vescovo d'Evreux, poi dal medesimo creato Cardinale, e Vescovo di Albano nell' anno 1261. Questo è quel Cardinale, che trattò di far venire Carlo Conte di Provenza, e Duca di Angiù Fratello del Rè di Francia contro Manfredi Tiranno di Sicilia : questo gli dette l'investitura del Regno di Napoli in nome del Papa nella Basilica Lateranense, a patti che dovesse pagare in titolo di tributo quarantamila scudi d' oro alla Chiesa Romana; e questo finalmente l'accompagnò in Sicilia, e lo coronò unitamente alla moglie Beatrice nel 1265. Questa coronazione su espressa in pittura nel 1617, nel palazzo Farnese in Roma coll'inscrizione: Charles Roy de Naple, & de Sicile couronné par Raoul Card. de Chevrieres Evefque d' Albane 1265. Parti Legato Apostolico in Francia per animar que' Principi al foccorfo del Regno vacillante di Gerusalemme, ed accompagno S. Luigi nella spedizione dell' Affrica. Ma mentre scorrevano le coste di Barberia, e tenevano stretta d'assedio la Città di Tunisi, assaliti dalla peste vi perì il Rè con quasi tutto l'esercito; contrasse il morbo contaggioso anche Rodolfo, e morì alli 10. di Agosto 1270.

1370. XLV. Viene in ferie S. Bonavantura Generale dell'Ordine Francéciaon nato in Bagnarea da Giovanni Fidama, e da Rifella. Fü creato Cardinale, e Vefcovo di Albano da Gregorio X, e fi dichiarato Prefidente del Concilio di Lione nell'anno 1270, ma prima che fi celebraffe la quinta Seffione cadde infermo, e mori il di 15 Luglio del 1274 con fommo rammarico del Papa, che affifitio da tutti i Padri, e dai Principi intervenuti al Concilio celebrò folennemente il fiuncrate mentre che Pietro Vefcovo d'Oflia recitava l'orazione funcbre (i). Sifto IV. lo annovorò trà Santi

(b) Pag. 73. 8. Kal. Junt ebilt Ven. Pabena, pro enjus anniverfarie feptem folidi str Din. Petrus de Collemedio Espes. Albamufis, qui reliquit Bafilta natira plarima (f) Quell'orazione û legge nel ProdroSanti con una Bolla particolare, e con una Decretale fu annoverato fra Dottori della Chiefa da Sifto V.

di C.

XLVI. Il Maestro Frà Bentivenga de' Bentivenghi su successore di S. Bonaventura, e Religioso parimenti del suo Ordine. Nacque in Acquasparta nell'Umbria, e su stimato uno de' primi Teologi dell'età sua (1). Fù eletto in Vescovo di Todi da Giovanni XX, e Cardinale Vescovo d'Albano, e Penitenziere maggiore da Niccolò III il dì 18. Dicembre del 1278. In questo tempo mettevasi probabilmente in questione la donazione ed i Privilegi concessi ai Vescovi di Albano da Onorio III, onde può crederfi che il Cardinal Bentivenga pregaffe Niccolò IV del suo Ordine a volerli confermare, e a riconoscer la riferita Bolla come autentica. Il Papa la riconobbe per legittima, e perchè non potesse nascere in appresso alcun' sospetto, v'aggiunse la seguente ammonizione.

## NICOLAUS EPISCOPVS SERVUS SERVORUM DEI.

Universis Christistidelibus presentes literas inspecturis.

Quoddam Privilegium sub nomine selicis recordationis Honorii Papa III. pradecefforis nostri confictum, & ipsius vera Bulla munitum, quod respicit statum Ecclesia Albanensis inspecturi diligenter . Verum quia prafatum Privilegium jam incipit vetuftate consumi, nos tenorem ipsius Privilegii, ut de ipso in posterum plena certitudo haberi valeat , de verbo ad verbum prafentibus fecimus adnotari, qui talis eft.

Honorius Episcopus &c. come sopra, ed in fine della suddetta Bolla feguita a dire.

Decernimus ergo, ut tenor ipfe sic insertus eandem vim, & eundem vigorem babeat per omnia quam, & quem originale ipsius Privilegii obtinebat · Ita quod adbibeatur fides tam in judicio , quam extra judicium sicut orginali adhiberetur eidem, etiam si dictum originale nullatenus apparere contingat. Nulli ergo &c. Nostra annotationis, & conflitutionis &c. Dat. Rome apud S. Mariam. Majorem . 4. Non. Maj. an. III. (2)

Intraprese il Bentivenga alcune Legazioni, e le condusse selice-

mo alla nuova edizione delle opere di (1) Wading, tom. V. S. Bonaventura , ed incomincia , Doleo fu-(2) Regeft. Nic. IV. An. III. fol. 23. per te Frater mi Jonatha Gr. Epift. 137.

licemente a fine, e cessó di vivere in Todi il dl 26. Marzo Anni del 1289, o più verisimimente del 1286, nel qual'anno scrisse di C. in detta Città il suo Testamento stampato da Monsig. Galletti nell' opera del Primierrio (1).

Nel tempo ch'egli era Vescovo della nostra Città, col suo confenso vi su edificato un Monastero con la Chiesa propria dedicata a Dio in onore di Nostra Signora, e dell'Apostolo S.Paolo dalla pietà del Card Giacomo Savelli, che affunto al Ponteficato prefe il nome di Onorio IV. Gettò esso le fondamenta nell' anno 1282 nel sito più eminente della Città allora dominio di Pandolfo suo fratello, e di Luca suo Nipote, e lo dette in custodia a Monact dell'ordine di S. Guglielmo, e ne stipolò l'istromento d'investitura in favore di Frà Marco Piore Generale, e Frà Mauro, costituito Priore di esto Monastero... Si esprime in esto la spontanea ", donazione che gli si sa, si per loro alimento, che per dote " della Chiefa, del cafale detto Mandra de'Candolfi, con la fel-" va contigua, d' una Mola detta dell' Arnaria fotto il Castello " fuddetto, delle vigne di Cocoruzia, dell'Ospedale, della Sel-" va, che fu comprata dagl' Eredi di Gregorio della Riccia, del " cafale de' Savelli, detto de Juvaci, diffante quattro in cinque " miglia da Roma fuor di porta S. Giovanni, oltre i libri Sagri, " i vasi d'oro, e d'argento, ed altre simili cose spettanti al culto .. divino .. .

Gl'obblighi de' Monaci erano di " mantener continuamente " nel Monastero otto Sacerdoti per l'adepimento della pia in-, tenzione, e quattro cherici, oltre il Priore, i laici, ed altri " domeffici, e di mantener con lo stesso decoro, e proprietà la " Chiesa di S. Angelo, . Esisteva questa Chiesa alle salde del Lago Albano non lungi dal Convento di Palazzuola, ed è stata sempre dipendente da questo Monastero, che avea il diritto di mettervi l'Eremita ; a giorni nostri l'Eminentislimo Commendatario Marc' Antonio Colonna la fece diroccare per gl'inconvenienti, che succedevano in quel Romitaggio, e se ne veggono le vestigia. I Monaci adunque si obbligarono a queste convenzioni, es da quell' anno incominciò la lor epoca in Albano. Affunto il Cardinal Giacomo al Ponteficato nell'anno 1285, confermò la donazione con una Bolla scritta al Priore Generale dell'Ordine; tanto la Bolla, che l' Istromento son riferiti dal P. Ughelli nella fua Italia Sagra (2). Dedotta poi l'Abbazia in Commenda, con

(1) Pag. 341.

(2) Tom. I. de Ep. Alb.

autorità Apoftolica fi quefla Chiera confegnata ai Monaci Girolamini Guculiai di S. Alefiolo di Roma, come diraflia fio lo luogo. Anei
Dell'antica Chiefa non ne appare neppure la forma dopo chedi C.
fin a giorni noftri ridotta al gulto moderno dal Card. Marc'Antonio Colonna: lo fiefio può dirá del Monaftero, che dall'antico
fiato fio ridotto dai Monaci da abirazione ben propria; il folo
campanile, è ancora l'antico, e qualche fegno dell'antico chiofiro apparifice nel cortile moderno.

XLVII. Ora per feguitar l'ordine cronologico, offerviamo 1194che un quinto Cardinal Francefe îu definato Verciovo della noftra Città da Celeftino V. nell'anno 1294. Quefto è Bernardo de Gauth nacio in Bourdeaux fratello carnale di Bertrardo, che fu Vectovo di Cambrai, Arciveccovo della fua Patria, e finalmente Pontefice col nome di Clemente V. Bernardo poi dall'Arciveccovile di Llone (è) pasò alla Cattedra di Albano, e nell'anno feguente fit mandato da Bonifazio VIII a Filippo il Bello in qualità di Legato Apoftolico, ma nell'anno 1297 morì nella Legazione.

XLVIII. Dal medefimo Pontefice fotto il di 4- Dicembre 1198. dell' anno 12,98 vi fiu dellitanto in fucceilore il Cardinal Cenfalno Roderiri Spagnolo già Vescovo di Cuenca, di Burgos, ed Arciverciovo di Toledo. Morti in Roma nell'anno seguente, e fu riposto in S. Maria Muggiore in un deposito lavorato a musicio con l'Inferizione. Hie depositur fiu quendum Dominata Gamfalvan Episcoput Albanensia non Domina 198. Quello monumento si satto incidere con grande elattezza dall'amastore delle antichità il Cava'd'Agincourt, e troveraffi in quella sia bell'opera della decadenza, e del riforgimento delle anti aspettata con desiderio impaziente dall'universa Repubblica Letteraria.

XLIX. Il Pontefice Bonifazio vedendo vacare la Cattefra, 1300.
Albanefe, vi nominio un fivo Zio da canto materno chiamato
Lessardo Patraffe di nazione Ernico nato in Guercino. Effendo
Canonico della Chiefa, 4d Alatri fiù eletto da quel Capitolo
Vefcovo della propria Cattedrale, e quefla elezione fii confermata
da Niccolò IV (1). Dal fion Nipote fiù trasferito al Vefcovado

(k) Nega il Ciaceonio, che quefto Cardinale foffe Arcivefeovo di Lione, ma ha corto, poiebà nel Regitto di Bonsfazio VIII è una Bolla delli 13. Luglio 1295che elegge in Arcivefeovo di Lione Enrico de Villatiis per effere fatto traferito

alla Chiefa di Albano Bernardo (Tom.I. ep. 262.) e di tal Areivescovado parla il Papa in altra Bolla dell'anno V. (1) Regest, Nicol. IV. A. III. Ep. 449.

- 527.

di Jefi, indi a quel d'Averfa, e finalmente all' Arcivefcovado di Ca-Anni pua. Nort in Lucca i il di 7, Dicembre del 1311. contro il fentimento di C. di Ciacconio, che riferifce la fina morte all'anno 1308, ed ivi fecte teflamento quale è riportato dal Baluzio nelle Mifcellance (1). Veniva allora verfe Roma per coronare Enrico VII, come fi ha da più Bolle di Clemente V. Lo ticorda come già morto Niccolò Vefcovo Botrontienne nella relazione del viaggio Italico del detto Eurico, flampata dallo flesfo Baluzio in fine delle vite dei Papi di Avignone (2).

1313. L. Vató un' anno la noîtra Chiefa, ma Clemente V.nel di 24 Dicembre del 1311 a provvide di un Cardinale Vefeovo Francée. Fu queflo Arnoldo o fia Arnaldo nato in Aax di no-bili Parenti nella Guienna, o come piace a Baluzio (3) nel Cafiello de La-Romita, detto volgarmente Larromita. Era flato Vefeovo di Poitiers, Camerlengo dell' Erario Pontificio fotto il medifimo Clemente, che rificdeva allora in Lione, e Legato Apoflolico in Inghilterra per la riunione del Rè Odoardo con i vitimati. Mort in Avisnone il 24 di Agoflo dell' anno 1320 fb.

Di questi tempi le Monache della Rotonda di Albano dell'ordine, di S.Agoltino accrebbero di molto le loro rendite mediante alcune compre di terreni, ed alcune donazioni satte loro da persone pie, come si può vedere nell'appendice all'opera dell'Abate Nernis (a), Si desiderano le notzize della fondazione di questo Monastero, e quelle poche, che si constrvano nell'archivo di S. Alessino di Ro-nia, sirono tutte pubblicate dal mentovato autore. Non farà però di tedio se qui riportiamo una lettera di un Vescovo di Tortiboli, dalla quale si rileva la consagrazione degl' Altari di quella Chiefa.

Eccone un'efiratio., Nell' anno 1316 la Madre Abbadeffa, Agnefie unitamente all'attre Monache prego il Pretato Frà Nic-, colò Veficovo di Tortiboli affatchè fi portaffe al lor Monaflero , per confagrar l'Altare maggiore di S.Maria, e gi'attri quattre. , Altari effichenti in detta Chiefa, cioè di S. Giovanni, di S.Nic-

(1) Tom, IV, pag, 610,

(2) Pag. 1176. (3) Tom. I. Vitm Papar. Avenion. pag.

(1) Id. ibid. pag. 670., e con effo fi accordano i monumenti Vaticani. Frizonio nella fua Gallia Purpurata dopo Arneldo chiama Vescovo Albanese Bertrando des Bordes creato nel 1310, e morto nel 1311, ciò che non può assolutamente.

fuffifiere, come è dimostrato.

(4) De Canob, Ss. Alexil, & Bonifaell de Orbe.

" colò (m), di S.Bartolomeo, e di S. Agostino. Esso condescese, ed " in presenza del Popolo, e del Clero, nel consagrar l'altare Anni .. maggiore ritrovò una callettina piena di molte reliquie di San-" ti, che fece mostrare dal Religioso uomo Frà ..... Guardiano di S. Pancrazio di Albano. (fatta l'enumerazion delle Reliquie " feguita a dire) si trovò di più una carta del tenore seguente; " Hoc factum eft ad bonorem Dni Nri. Jefu Christi , & B. Ma-, rie femper Virginis, S. Savini Martyris adque Pontificis, S. Sil-, vestri Papæ, & Sipe, & Ss. Johan. & Pauli a Dompno Boni-" fatio Albanensi Episcopo Anno ab incarnat. Dni M. sexagesimo, , tempore Nicolai II. Papæ Indict. XIII. VII. Id. Decemb.

Si trovarono in appresso alcune lettere Greche intagliate in ,, una lapide esprimenti un'ampia Indulgenza, la quale il detto .. Vescovo ordino, che fosse spiegata in latino, e terminata. . la confagrazione di detti altari cantò la Mella indi concelle ., trentadue anni, ed altrettante quarantene d'Indulgenza a chi " avesse visitata la detta Chiesa nelle seste solenni, ed ottave dei

.. Santi a quali erano dedicati gl'altari,..

Da quest'antica carta pubblicata intieramente dall'anzidetto autore impariamo, che i Frati Minori s'erano già stabiliti in-Albano, giacchè il loro superiore portava il nome di Guardiano di S. Pancrazio. Il Tofignano di fatti afferifce, che S. Francesco fondò in quella città uno de' suoi primi conventi, e si crede, che da quel fecolo fino a tempi a not più proffimi, i Frati, che abitavano in una casetta, la quale esiste ancora nell'oliveto dellacasa Daste incontro al Monastero di S. Paolo, andassero ad usfiziar nella Chiefa di S. Pancrazio abbandonata, e mezzo diruta. Di piu fi fa menzione nel Bollario Francescano di un'Indulgenza concella al Guardiano di S. Pancrazio per la fua Chiefa nel giorno della festa di quel Santo; e tanto basti per conferma della nostra opinione.

Si ricava inoltre, che l'altare maggiore di questa Chiesa fu confagrato da Bonifazio Vescovo di Albano tin dal 1060, ed in confeguenza, che la Chiefa della Rotonda era in venerazione fin da quell'anno, o foile di proprietà delle Monache, o d'altri-

LI. Intanto per la morte di Arnaldo, il Macfiro Frà Vi- 1321. tale II des Four di nazione Francese Guascone, nato in quel tratto

(10) A due Altari son ridotti queste chè l'antico è quello istesso delle sepolquattro Cappelle, che furon chiuse per ture, che è coperto di musaico nero ararialzare il pavimento della Chiefa, giac- befcato di bianco.

il Pacíe, che oggidi s'appella le Bazadoir, fû eletto in Veiccoo Anni da Giovanni XXII. nel Giugno del 331 e alli due di detto di C. mese gli fu prorogato il termine di farti confagrare per una Bolla del mentovato Pontenice (7). Professo l'ordine Minonitico (3), e fu un celebre Teologo (2). Professo l'ordine Minonitico (3), e fu un celebre Teologo (2) de fuol tempi. Da Ministro Provinciale dell'Aquitania fu creato Cardinale Prete de' Ss. Silvetiro, e Martino ai Monti da Clemente V., ferific nove opere diverse in Teologia; intaprete anch' feoi alcune Legazioni, e morì in Lione il di 16 Agosto dell' ello alcune Legazioni, e morì in Lione il di 16 Agosto dell' ello alcune Legazioni.

Ciacconio, ed Ughelli raccontano, che feguita la morte del Cardinal Vitale un terzo Pfendo-Vefcovo, chiamato Francefco Abate Pomposiano fu noninato Vefcovo di Albano dall'Antipapa Niccolo V. il di 8-Luglio del 1328. Un'avvito amichevole del Signor Abate Marini Archivitla Pontificio ci fa comprendere quanto fia vero quello racconto. Io temo, mi dic'egli, che i ricordati si vero publicano errato, giacchi travo, che mili Otiobre, e net Notebra. Vembre del 1328 era Vefcovo Albanefe Niccolò da Fabriano etictio de Ver Card. dall'Antipapa Niccolò V. e da batu Esblie di questio che giu

fcovo danno tal Vefcovado.

1328. L.H. Sedeva int

LII. Sodeva intanto con più vagione in quella Cattedra, Gauccimo detto ancara Gauccimo d'Olfa, che tra I Vectovo Francefi tiene il numero ottavo. Di cho moltifilme, e nuove cofe fecondo il folito fio ferilie Balzio (2), the rullicchevole, ed inutite farebbe il rammentare. Non è però da paffarfi fotto tilenzio, che nacque eggli in Cahors da Giovanni fratello del Papa Giovanni XXII., e fiu un uomo di grandi affare. Suo Zio lo creò Cardinale Prete del Se Pietro e Marcellino, Cancelliere di S. Chiefa, e poi Veficovo di Albano. Andette in qualita di Legato Apotto-lico in Inaphilterra, libernia, e Scozia a Pafó dipio nella Legazione del Paefi Balfi, trattò il Matrimonio tra Margarita figlia di Filippo Rè di Francia fiporanomato il Lougo, e Ludovico Coute di Nevers Primogenito del Conte di Fiandra, e ritornato finalmente in Avisnone mori nell' anno 1434.

La refidenza dei Papi in Avignone cagionò non pochi fconcerti nello flato Ecclefialtico, ed in Roma particolarmente, che veniva regolata a feconda del capriccio di alcuni fuoi potenti

(2) Wading ann. Min. tom. VII. num. 2.

<sup>(1)</sup> Regeft.An V.Par.II. num.828. Veg. pag. 2. tom. VI. 10. 200. ibid.2. 334. de gaf quanto ne feriffe Baluzio al luogo di fopra citato pag. 675. (3) Loc. cit. Tom. I. pag. 720,

cittadini . La famiglia Savelli era una di queste: Giacomo Savello ==== al dir di Sansovino (1) grande e potente Barone Romano era giun- Anni to al colmo dell'autorità , e finalmente , nell'anno 1341 fil Sena- di C. tore . Coslui cacciò dal Campidoglio il Vescovo di Orvieto ch'era Vicario del Papa, e Luca Savelli ammife in Campidoglio Giovanni Cerroni Romano, e lo riconobbe per Governatore. Non. v'ha dubbio che questo Barone dopo il secondo Diploma Imperiale avesse già riassunti tutti i suoi diritti sulla Città d'Albano. e che quando fù costretto di prestar obbedienza a Cola di Rienzo Tribuno, e Tiranno di Roma si trovasse Principe tranquillo ed affoluto della medefima. I Vescovi di questi anni, che non folo non viddero mai la loro Chiefa, ma neppur l'Italia, non erano più in grado di far valere tutti quei privilegi già mentovati coucestigli da Sommi Pontefici, e da Il nasce, che la loro

LIII. I Cardinali Francesi erano in gran numero, ed occu- 1348. pavano molte cattedre semplicemente di nome. In tal guisa a Talairando, o sia Talerando su conferita quella di Albano in Avignone li 4. Novembre dell' anno 1348 (2) da Clemente VI. Questo Cardinale era figlio di Elia quinto Conte di Perigueux e di Brunissenda de Foix, e vantava una molto estesa nobiltà di famiglia, per cui venne ad effer confanguineo di quafi tutti i Principi di Francia, non men, che d' Europa. Ne scrisse disfusamente su tal particolare il Baluzio, e dai curiofi eruditi merita di effer letto il lungo articolo, che clibifce nel fuo libro delle vite de' Papi di Avignone (3). Del resto Talerando non v'ha dubbio, che fosse uno de primi uomiui della fua età. Da Vescovo di Auxerre, ad istanza di Filippo II. Rè di Francia su creato Cardinale Prete da Giovanni XXII. Dal Rè Ludovico d'Ungheria fu accufato al Papa come reo della morte del Rè Andrea fuo Fratello, es fu da quello perseguitato, come colui, che procurava d'intronizzar Carlo Durazzo fuo Nipote nel Regno di Napoli (4).

potenza si diminuì al pari delle rendite, e la nostra Chiesa Cattedrale si ridusse ad essere la più miserabile dell'altre sei-

Dopo la morte di Clemente VI operò che fosse eletto in-Pontefice nu Cardinale Francese, acciò prendesse parte negl'asfari del Regno, e con la fua autorità ponesse fine alle discordie delle due nazioni. Questo su Innocenzo VI da Limoges, che mandò

col. 431. Petrare. epift. 3.

<sup>(1)</sup> Orig. delle Fam. illuftr. d'Ital.

<sup>(</sup>a) Ex Arch. Vat.

<sup>(3)</sup> Tom. I. pag. 770.

<sup>(4)</sup> Frizon. pag. 316. Ciaccon, tom.IL.

mandò nuovamente Talerando per stabilir questa pace, ma il Rè Anni Giovanni venuto a battaglia col nemico resto prigioniero, e su accompagnato in Inghilterra nella prigionia dal nostro Cardinale, il quale nel suo ritorno in Francia riuni in pace il Real Delfino, ed il Rè di Navarra, Ritornato il Rè Giovanni in Francia, Urbano V. lo costitul Ammiraglio Generale de'Croce-segnati per l'impresa di Soria, e gli diede Talerando per Legato a Latere; ma la morte che lo sorprese in Avignone li 17 Gennajo del 1364 pose fine alle di lui azioni .

LIV. Vacò la Cattedra Albanese per soli ventitrè giorni, e alli 9. di Febrajo dell'istesso anno vi su destinato da Urbano V. Petro Itery (1) sesto di questo nome, nato nella Diocesi di Perigueux, e stimato per il più perito Giureconsulto del suo tempo. Fù prima Vescovo di Acqui nel Monserrato, indi su creato Prete Cardinale del titolo de' Ss. Quattro da Innocenzo VI. nell' anno 1361. e nel 1367 morl in Avignone (2).

1367. LV. Il suo successore su il famoso Anglico o sia Angelico Grimoaldi nato nel Castello di Grisa nella Guaicogna fratello di Urbano V. Era Abate del Monastero di S. Rufo quando su eletto Arcivescovo di Avignone . Nell' anno 1366, su da suo fratello creato Cardinale Prete, e dopo la morte di Pietro Itery nominato Vescovo d' Albano alli 17. Settembre del 1367 siccome dice la Bolla, che in tale occasione spedì Urbano V (3). Sostenne selicemente sei Legazioni, e su dichiarato Vicegerente Pontificio negl' affari temporali (4). Come Cardinale Francese, sostenne anch' esto l'elezione dell' Antipapa Clemente VII, e morì in Avignone ai 16. di Aprile dell'anno 1383. Ughelli Ciacconio, e Baluzio vogliono che in quest' anno medesimo fosse nominato in Vescovo di Albano Niccolò Brancacci; ma dai libri dell' Archivio Vaticano (5) si rileva, che nel Maggio del 1390 la Chiesa di Albano era fenza Vescovo, creato cioè dal Papa legittimo. Vi era però Prendo un Pseudo-Vescovo chiamato Giovanni, che non sappianto deter-

veteo- minar chi fi fosse, e questo su creato dall' Antipapa Clemente VII vo 1V. e si trova mentovato nel Luglio del 1391.

LVI. Ma nell'Agosto dell' istess'anno si trova fatta menzione 1391. del Card. Niccolò II. Brancacci, che fu l'ultimo Vescovo di que-

<sup>(1)</sup> Regeft. Urb. V. de Indul. A. II. (4) Ciaccon, tom. II. col. 561. ad ann. Pag. 44. 1362. Baluz. loc. cit. pag. 993.

<sup>(2)</sup> Baluz. & Frizon, loc. cit.

<sup>(5)</sup> Arm, 29. Tom, I. pag, 154.

<sup>(3)</sup> Reg. Indult. A. V. pag. 65.

flo Secolo. Era di nazione Napolitano di nobile famiglia, ed era flato Arcive(covo di Bari, e poi di Cofenza. Per condificendere alla Regina Giovanna feguito il partito dell'Antispapa, e fia fomnicato in Roma, e privato dell'Arcive(covado dal vero Pontefice. Intanto in Avignone l'Antispapa lo creò Cardinale Prete di S. Marco, e lo dichiato Ve(covo di Albano. Morto quefdo, fia eclamato per di lui fiacceffore, dal partito fcifinatico Pietro de, Luna chianato Benedetto XIII, che fia feguito da Niccolò fin'al Concilio di Pifa, in cui avendo conofciuto il fuo errore, e defentiolo pubblicamente, fia dichiarato legitimo Cardinale da Alcfandro V. Morl fotto il Pontificato di Giovanni XXIII in Firenze ai as Giugno del 1.121 67.

## CAPO VII.

Vefcovi del Secolo XV, e XVI. Albano foggetto alle armi del Cardinal Vitelifichi, e ad altre vicende di Guerra. Fondazione del Convento, e Chifed detta delle Grazie, e dell'altra detta della Stella. Erezione del Capitalo.

Opo fettan' anni ricondotta la Sede Apoftolica in Roma Amí da Gregorio XI. făt tutt i vantagei ch' effa apporto allo di C. flato Ecclefiaftico, non puote a meno di rifentirifi qualchie il fiero Scifma, al quale non fi pole fine, che mediante il Concillo di Pifa in cui finalmente fu cletto canonicamente Alefandro V. Quefto Pontefice voleva il contro delle ufurpazioni dei Baroni sù i Beni delle chiefe, e perciò emanò un Diploma Apofiolico contro tutti gl'ufurpatori dei beni Ecclefiaftici.

LVII. Incaricò pertanto il Cardinal Giordano Orfori dell'1411efecuzione, e della vitita delle Chiefe, e de Monatteri. Da Giovanni XXIII. fu queflo confagrato Vefcovo di Albano nell'anno 1412, e ritenne in commenda il titolo di S. Lorenzo, in Damafo (1); ma egji vedendo le rendite di quella Chiefa dininiuti
alla fomma di foli ducati cinquanta annui, la rinunzio il di 14Eff. Marzo
Marzo
Marzo

(e) Col fi trova registrato in un libro de sequenti estebrata sut Mss pro colon dell' Archivio Vaticano. 1412. 3. Iul. 10- in Polatio Apsilulico, coran S.Sub, & Sacro lona sul Dia PS. Colona Nicela Alba- Caliglo.
Racis Episopi in Civilate Floranian & C. (i) Ex. Lib. Arch. Sac, Colleg.

no en Library

Marzo del 1431 nelle mani di Eugenio IV, che fenza oppofizione lo fece pafiare a quella di Sabina molto più ricca, e da quefto abufo ne nacque l'ordine dell'ozioné accennato al capitolo fecondo. Può darii, che quefto Vefcovo farebbe rientrato in parte negl'antichi diritti, ful Vefcovado Albanefe, fe non foffe fato della Eramiglia Orfini allora nemica dei Savelli Signori della cita. Era egli fratello di Francecco Prefetto di Roma, ed era frefca la prigionia di Battifia Savelli, che militando per Ladislao Rè di Napoli fi fatto prigioniero da Paolo Orfini capitano della Chiefa.

Oltre la nobiltà del Sangue, fi diffinfe Giordano per la dottrina, onde fio eletto Arcivefovo di Napoli. Da Cardinale operò, che nel Concilio di Piú fi elegesfe Alessandro V, ed intraprese le Legazioni di Spagna, contro l'Antipapa Benedetto XIII. della Marca di Ancona, di Francia, e di Germania contro l'Eresta di Giovanni Hus. Procurò l'elezione di Martino V. quantunque fosse di casa Colonna sua nemica, e di Eugenio IV, e fossene final-

mente la carica di Prefetto del Concilio di Basilea.

LVIII. Intanto per la sua rinunzia su destinato alla nostra Chiefa il Maestro Frà Pietro VII di Nazione Francese della Provincia di Bearn. Fù egli il quinto figlio dei Conti di Foix; vestì l'Abito Minoritico (1) e nell'età di ventun'anni fu Vescovo di Lescar confagrato dall' Antipapa Benedetto XIII, o come ad altri piace, da Alessandro V. con dispensa speciale. Fu poi Vescovo di S. Bertrand de Comminges di Lombez Arcivescovo di Arles, e di Tolofa, e finalmente dall' Antipapa fudetto fu creato Cardinale Prete del titolo di S. Stefano al Monte Celio l'anno 1399. Riconosciuto per legittimo Card. dai Padri del Concilio di Costanza, concorfe all'elezione di Martino V, nel cui Pontificato partì in qualità di Legato Apostolico in Sicilia, in Sardegna, e nelle Spagne per distruggere il partito Sscismatico. Privò del Pallio l'Antipapa Clemente VII, e fece porre in carcere alcuni Cardinali offinati del di lui partito. Nell'anno 1430 fu mandato Vicegerente in Avignone, ed avendola ritrovata foggetta al Card. Alfonfo Carillo inviato dell'Antipapa Benedetto, la rese alla sua obbedienza, e discacciò quello colle armi (2). Ivi egli stabili la sua residenza, onde prese l'aggiunto di Cardinale Avignonese, ivi celebrò una Concilio Provinciale, ed usci di vita nel mese di Decembre del 1464. Siamo avvisati dal tante volte Iodato Archivista Vaticano, che il Cardi-

<sup>(1)</sup> Luc. Wading. annal. min. tom. & fequ. II. §. 39. 9. pag. 331. 10. 6. 11. 13. (2) Frizon. Gall. Purp. pag. 470.

Cardinal de Foix dec aver rinunziato il Vescovado, perchè da ——
Pio II ottenne una conferma al regresso, che erasi riservato, e la Anne.

Bolla di tal cosa esiste nell'Archivio della Dateria.

LIX. Allora la Chiesa di Albano deve essere stata data al 1458. famojo Cardinal Giovanni III. de Turre cremata ignoto all'Ughelli. ma non al Bremond (1) che lo pone Vescovo Albanese nell'anno 1458. Gl'eruditi generalmente sono informati della vita di questo Cardinale e nojoso, e lungo sarebbe il voler tesserne qui un dettaglio che riempirebbe molte carte di questo libro. Ora volgendo lo sguardo allo stato della nostra Città, la vediamo non men, che la sua diocesi soggiacere ad un'altra deplorabile vicenda. Eugenio IV ritornato in Roma dopo essere stato discacciato dal Popolo, conoscendo che per stabilirsi nel Principato era necessario l'abbassamento de' Baroni del partito Gibellino, quali erano i Co-Ionnesi, gl'Orsini, i Savelli, ed altri amici di Niccolò Fortebraccio invasore delle terre della Chiesa, chiamò a se Giovanni Vitelleschi persona atta al governo, ma di sua natura fiero, e crudele, acciò rimettelle in buon'ordine gl'affari di Roma (2) .. Coftui (fcri-" ve Platina) passando sopra Colonnesi, Savelli, e tutta la fazione .. Gibellina, prese, e saccheggiò Castel Gandolfo, ch'è presso il .. lago Albano, e Sabello, e Borgbetto nel Lazio. Prese anco " Alba, Città Lanuvina, Palestrina, Zagarolo, mandandone in Roma tutte le genti che reflarono vive (a). Accadde questo fatto nell'anno 1435, e vien confermato da Pio II. (3) contemporaneo con le parole seguenti,, .... Enrico III distrusse Alba Maggiore (b) " sù le cui rovine edificarono i Savelli un cattello di poco cir-, cuito il quale a tempo nostro su distrutto dal Patriarca d'Ales-" fandria, essendo molesto alla Chiesa Romana. Esso si và restau-" rando, ed è già atto a difendersi,,.

LX. Seguita l'ordine tronologico Il Cardinal Ludovito Sca-1465, rampi, che fueltro Vefcovo alli 7, di Gennajo del 1465, Nacque in Padova, e fi dice di parenti ofcuriffimi. Portò il cognome di Arena, Mesza Rota, Scarompi. Fal Vefcovo di Tru in Dalmazia, Arcivefcovo di Firenze, e Patriarca d'Aquileja (4). Fal dichiarato

(1) Bullar, Dominic. Tom. III, pag. 208. 373.

(a) In vit. Eug. IV.
(a) Buona parte di questi Castelli suron dichiarati nella nota (c) del capito-

to fecondo . (4) (3) Comment, Pii II. lib. XI. pag.308. lejen.

(b) Non fappiamo ciò che voglia intenderfi per Alba maggiore forfe qui l'autore intefe di parlar dell' Alba antica , la quale non ha mai efiftito nel fito di Caltel-Savello .

(4) Ughell. tom. 5. de Patriar. Aqui-

Generale dell'armi Pontificie, e riportò due fegnalate vittorie una Anni contro Niccolò Piccinino Capitano del Duca di Milano, e l'altra di C. contro de' Turchi nell'anno 1459 presso Belgrado con la morte di sei mila nemici, ed acquisto di sessanta pezzi di cannone, bagaglio, e stendardo Militare (1), Sin dal 1440 era stato creato Cardinale, e Camerlengo di S. Chiefa del titolo di S. Lorenzo in Damaso, e ad esso per il primo su dato in commenda il Monastero di S.Paolo di Albano ... Quivi (scrisse Pio II.) (2) si sece egli mol-, te delizie, riftaurò il monaftero, e la Chiefa (c) già fenza tet-., to, vi nutrì animali stranieri di genere diverso, e v'invitò Pio II, " che restò soddisfatto nel veder totalmente riformato l'aspetto " del luogo, ed il Monastero ristaurato con maggior cura, del " Cardinal dè Foix rispetto alla sua Chiesa " . Da queste ultime parole si comprende, che la Chiesa Gattedrale stava abbandonata, e mezzo diruta, ed i Vescovi non si prendevan la cura di risarcirla.

Del refto Ludovico fu nomo fortunatissimo, glorioso, e splendido a fegno, che fu chiamato il Cardinal Lucullo; non fu però esente dalle inimicizie, e dall'invidia anche del volgo, che giunse a disprezzarlo. Morì di puro affanno dopo sette mesi che il Cardinal Barbo suo implacabil nemico su assunto al Ponteficato.

1465.

LXI. Il Cardinal Latino Orfini cinse la mitra Albanese subito dopo la morte di Ludovico Scarampi. Alla nobiltà di fuafamiglia uni egli una profonda dottrina delle leggi, onde meritò di esser Vescovo di Compsa, Arcivescovo di Bari, poi di Trani, e finalmente Cardinale; fu Camerlengo di S. Chiefa, e fostenne varie legazioni con fomma fua lode. L'Ughelli lo vuole Vefcovo di Sabina ma il Contelorio, col quale si accordano i monumenti Vaticani lo fa Albanese, e dalla nostra Chiesa su traslato a quella di Frascati.

1468.

LXII. Allora fu conferita la prima al Cardinal Filippo I. Calandrini alli 15 di Ottobre del 1468. Era egli nato in Sarzana in Italia fratello cugino di Niccolò V Romano Pontefice Da questo ebbe egli l'Arcivescovado di Bologna, e su da questo incaricato di alcune legazioni in nome della Sede Apostolica, nelle-

(2) Comment, ut fup. Monaftero in Caftel Savello già edificato da Onorio III. Di effo non ne appare il minimo vestigio, e però crediamo Gandolfo.

(1) Platina in vit. Eng. IV. & Pau- che l'abbia confuso con quello di Albano fondato da Onorio IV. prima d'effer Pontefice . Errarono parimenti colo-(c) Ciacconio ferive, che riftauraffe un ro, che feriffero aver Ludocico edificata un'amenifima villa in Caftel Savello, e quelli , che la fiffarono prefio Caftel suali fempre fi amato dal popoli. Ma ciò che lo fece fopra ogo Amaliar cofa ammirare, furno a la fincerità del fiuo animo, la giufitzia, di C. la piacevolezza, e la foavità de' fiuo coflumi, cofa rara a trovari nelle perfone coflituite ne' fubblimi onori. Apprendiamo dall' Archivio Vaticano, che dalla noftra Chiefa fiù trasferito a Porto alli 20. di Agofto del 1471.

LXIII. Sotto queflo medefimo giorno lo feguitò Rederite 1471. Borgia nato in Valenza da Goffredo Lenzolio, e Giovanna Borgia Sorella di Calliflo III. Da fito Zio fia creato Archidiacono, Viccancelliere di S. Chiefa, e Generale dell' Efercito Eccleifaftico; Commendatore delle Chiefe di Cartagena, e di Majorica, ed Arciprete della Bafilica Liberiana. Le Legazioni, che intraprefe; furono nella Marca d'Ancona, nella Spagna, ed in Sicilia. Fà uomo ricchifilmo di beni 'eccleifaftici, ed a lui come Vefevo di Albano fit dato per fe, e per tutti i fuol fucceffori da Sifto IV. il Caftello di Marrano della Diocefi di Tivoli, che fit di pertinenza del Monaflero di Subiaco; ma in oggi di tal rendita fono affatto digiuni i libri capitolari di quefla Cattedrale. Nell' anno 1476, patò Roderico al goveno della Chiefa di Porto, al 24 di Luglio, e nel 1402 fita fitto al Papato col nome di Alefandro VI.

Era egli stato Successor del Cardinal Scarampi nella Commenda della Badia di S. Paolo, di Albano, perciò nel primo anno del sino Pontificato tolti i Guglielmiti, peusò a porvi i Girolami Cacullatti di S. Alessi di Roma, che vi rifiedono ancora, come si legge nella lapide essistente sulla porta dell'annoi esto nol Territorio di Urbino dal Beato Pietro Gambacita da Pisa, e restitutio in Roma. I'anno 1435 da Lupo di Olmero Spaguolo nel Monastero di S. Alessis otto la propria Regola cavata dai Critti di San Gi-

rolamo (1).

LXIV. Nel medefimo giorno in cui Roderico paírò alla 1476.

Chiefa di Porto, Olivitro Caraffi venne in possessi della nostra (2) e la governo sin'alli 3 r di Gennajo del 1483 nel quale giorno passo a quella di Sabina. Uomo ugualmente illustre per la ricinaza legale che per la nobiltà della sua stirpe; si Vescovo di Anglona città della Calabria, chiamata in altri tempi Aquilonia, Arciviescovo della sua Patria, Cardinale pet volere di Ferdinando Rè di Napoli.

n- - - c, Lineigh

<sup>(</sup>i) Nerin,de Templ.& Coenob. SS.Bonif, & Alex. Cap. 20. pag. 299. (2) Lib, oblig. Cam. Apoft. Tom. 82. pag. 72.

poli, ed ammiraglio d'un' armata navale contro de' Turchi (d). Sotto il Vescovado di questo Cardinale la città di Albano di C. fu per alcuni giorni stretta d'assedio, e poi conquistata dall'eser-1481. cito Ecclefiastico unitamente ai vicini Castelli della Riccia . Savello, e Castel Gandolfo tutti di pertinenza dei Baroni Savelli, fenza colpo di spada, ma a patti di salvar le genti, e le robbe, ed i patti furono mantenuti. Nell'anno 1482 fu infeftata dal Duca di Calabria nemico della Chiesa insieme con la Riccia, d'onde nel mese di Luglio si ritirò, e sece per qualche tempo sua dimoranella Chiesa di S. Paolo di Albano. In quest'anno medesimo Sifto IV. con una Bolla di moto proprio, che Incomincia: Sincera devotionis affectus &c. data li 13. Ottobre confermò a Velletrani tutti i Privilegi, e statuti antichi della città conceduti da Sommi Pontefici suoi antecessori, e concesse a quella Comunità la metà della Torre Gandolfo, e di Nemi, e le Cafe abitate in Albano dai figli di Cristofaro Savelli cogl' orti, terre culte, ed inculte, prati, pascoli, selve, boschi, e tutt' altre ragioni spettanti al medesimi (1). Ma Antonello Savelli, irritato, che dei beni della sua famiglia se ne disponesse in tal guisa, venne in Albano armato, e se ne ritolse una buona parte ; non potè però goderne lungo tempo, che su discacciato da Paolo Orsini, e dalli compagni di Giorgio Santacroce, non senza licenza, e consenso del Papa per quanto si può credere, e su distrutto quel luogo. Tuttociò fi è avuto da un giornale di quel tempo confervato nell' archivio de' PP. Conventuali di Albano.

LXV. Un Cardinale beríaglio della forte prospera, ed avversa su destinato da Sisto IV. alla Cattedra Albanese nel giorno medesimo, che il Carassa su portato a quella di Sabina (e). Fu

(d) Era quest'armata composta di novantotto galec, e con esta Oliviero battè la città di Smirne, e fece prigioniero quel popolo, appiccò il fuoco adiverti Castelli, assistò Satalia, occupò a viva forza il Porto, la cui catena appiccò, come in voto alla porta di S.Pietto in Vaticano coll' inferzione.

Smyrnam ubi Oliverius Card.
Neep Carda Xyll IV Pentificle.
Ciafis Dux II cetupafit in
Satalice Urbis Afec Portum.
VI queg irrepit ferreme.
Hans catenam inde extravit.

et . fupra . valvas . bujus . Bufilice .
fufpendit .

Ne' tempi posteriori quest' istesa catena
stà appesa fulla porta della Sagressa vecchia nella parte incerna . ora si veste

to appear to the port derin specific vector chis nella parte interna, ora fi vede fulla porta dell' Archivio nella nuova.s Sagreftia eretta per ordine di Pio VI. proferamente regnante Pontefice.

(1) V. Monfig. Theuli Teat. Iflorico.

Piazza Gerarch, Card, pag. 25, col. prim. (r) Lib. Oblig, Cam. Apoft. Tom. ut fup. pag. 112. sbagliò perciò l' Ughelli, che feriffe effervi paffati due anni di Sede Vacante.

questi Giovanni V. cognominato la - Balue delle cui vicende tante carte n'empierono i scrittori Ecclesiastici, e Profani. Nacque nel Ducato di Angiò di vilissimi Parenti, e sorti un'ingegno, ed un astuzia sorprendente . Per strade sempre indegne giunse ai maggiori onori. Ottenne da Ludovico XI, l'Abbazia detta le Bec Helouin; fu Confessore del Rè, grand' Elemosiniere, Tesoriere, e primo Ministro del regno. Fù Vescovo di Evreux, e di Angià, e defiderando di effer Cardinale, ne parlò a Ludovico, che ne scrisse al Papa, ma n'ebbe in risposta, che l'avrebbe compiaciuto, quando avesse proposto un'uomo di miglior fama, e Religione : Tanto però fece la Balue presso del Rè, che alle sue nuove premure ottenne l'intento. Dall'altra parte per conciliarsi l'amor del Papa, faceva inforgere delle quiftioni, ed irritavacontro di esso l'animo del suo Sovrano, poi si esibiva mediatore, ed otteneva in quell'occasione ciò che desiderava. Sapeva così ben colorire i fuoi delitti, che appariva effer egli folo tra tutti i Francesi il più attaccato al suo Rè, e più divoto alla Chiesa-Romana -

Ma quanto fian fallaci gl'umani calcoli quando non han per guida la rettitudine, il fatto seguente basta a dimostrarlo . S' unl Giovanni a Guglielmo D'Harancourt Vescovo di Verdun per tener distratto il Rè dall'amicizia del suo Fratello Carlo, e sece intendere al Duca di Borgogna, che intimaffe la guerra al Rè, altrimenti, fe feguiva l'accennata riconciliazione si sarebbe intimata a lui. Scopertasi dalla fortuna si indegna trama, cadde la-Balue dalla Reggia alla prigione - Ludovico ginstamente irritato contro di lui lo fece porre in una gabbia di ferro dell'altezza naturale già invenzione del fiero suo talento, e si vide così rinuovato in esso l'antico esempio del Toro di Falaride . Feceintanto trattar la caufa dalla Sede Apostolica, per intercession della quale finalmente dopo dodici anni fu liberato. Questa gabbia si conserva anche a giorni nostri secondo ciò che ne scrive Mr. Viard nelle sue Epoche più interessanti della Storia di Francia all' anno 1464. On montre (dic'egli) dans le Château de Loches une cage de fer qui a retenu le nom de Cage Balue.

Venne in Rôma il mifero Cardinale circa l'anno 1481, e fù accolto da Sifto IV, che per farlo vivere gl' affegnô molte penfioni. Lo dichiarò Vefcovo di Albano, Legato Apottolico nella Marca d'Ancona, e da Innocenzo VIII gli fù dato in cuftodia Zizimo Fractello dell' fimeradore de Tucchi Bajazete, che affegna-

va al suo Fratello Prigioniero quaranta mila scudi, dodici mila-Anni de' quali furon assegnati al nostro Vescovo, che morì in Ripatrandi C. zona nell' anno 1491 da dove trasportato il suo Cadavero in Ro-

ma fu sepolto nella Chiesa di S. Prassede.

LXVI. Gio. Michele chiamato il Cardinal Sant' Angelo di Patria Veneziano, e nipote da canto di madre di Paolo II- nel dì 14 Marzo del 1491 fuccesse al Cardinal de la-Balue manell'istesso anno fece passaggio alla Sede di Palestrina. Fù Vescovo di Verona, amministrator della chiesa di Padova, Legato Apostolico all'esercito Pontificio contro Ferdinando Rè di Napoli, e Patriarca di Coftantinopoli . Il Duca Cefare figlio naturale di Alessandro VI invidioso delle di lui ricchezze lo accusò al Padre di falsi delitti, e rinchiuso, nel Castel Sant' Angelo lo sece avvelenare dal proprio cameriere.

LXVII. A questo sventurato Cardinale successe Giorgio Costa di nazione Portoghese alli 10. di Ottobre dell' anno 1491. Oscuro di nascita, ma chiaro per la sua prudenza, dottrina, e pietà; da Confessore del Rè Odoardo su eletto Arcivescovo di Lisbona, Amministratore dell'Arcivescovile di Braga, e finalmente Cardinale, e Legato Apostolico alla Repubblica di Venezia. Dalla Sede di Albano paísò a quella di Frafcati l'anno 1501, alli 22, di Mag-

gio (f).

LXVIII. In questo giorno medesimo lo segui nella prima-1501. Lorenzo I. Marj Cibò e nel 1503 anche nella seconda. Fú nipote del Papa Innocenzo VIII dal quale fu eletto Arcivescovo di Benevento, e poi Cardinale. Lo Scrittore dell' Italia Sacra nomina per suo successore il Cardinal' Antoniotto Pallavicini, e lo dice paffato da Albano a Frascati, ma è da credersi che l'abbia confuso con il Cardinal Antonio San-Giorgio che su Vescovo di Frascati, indi di Palestrina, e allora su data la Chiesa di Frascati al Cardinal Carvajale, e nota bene il Lucenti alla pag.242. del Tom.I. d'Ughelli, che questi non potè esser venuto dalla Chiesa d'Albano. In fomma le ferie Ughelliane, e particolarmente delle Chiefe Suburbicarie sono piene di confusioni .

Rafael-

(f) Dopo la fea morte , secondo la vit vivens fibi per : Il Testamento di quefua ultima disposizione, sà sepolto nella sto Cardinale cliste nell' Archivio di Chiefa di S. Maria del Popolo in Roma S. Maria in Traffevere, e fù publicato in un ben decente fepolero coll' Iferizione . Georgius Epifcopus Albanen. Card. micerio pag. 357. Ulyxbonenfit : dum fe mortalem animo vol-

da Monfig Galletti nella fua opera del Pri-

LXIX. Rafaelle Galestii Riarj (eguita l' ordine cronologioc, veramente fi fuccessore del Cardinal Cibo. Nacque in.
Savona, fu riconociatuo per Nipote da Sifo IV, e fi ricolmo di Ci
di Benefizi Ecclessassici (1). Ottenne il Vescovado di Albano al 159329 Novembre del 1593, e alli 10. di Settembre del 1597 passo
alla Chiesa di Sabina. L'autore poco sa ricordato in seguito di
questo Cardinale, pone in ferie Gio. Autonio San Giorgio, 
Bernardino Carvajale, che mai si trovano mentovati tra i Vefeovi di Albano ne'monumenti dell'Archivio Vaticano, e perciò
li eschidamo dalla nosfira serie.

LXX. Guglielmo Brigonnet con fondamento fi può credere 1507. che succedesse a Rafaelle Riari, quando quello passò alla Chiesa di Sabina. Era egli di nazione Francese, figlio di Giovanni Prefetto delle felve e delle acque del Regno di Francia, Signore di Varennes, Kaïrie, e le Rostan, ed era fratello di quel Roberto che fu Gran Cancelliere, Abate di S. Vedasto di Arras, ed Arcivescovo di Reims; esso poi su da Carlo VIII dichiarato Tesoriere del Regio Erario, e dopo la morte della nobil Donna Rolletta Bernea sua Moglie si sece Sacerdote, ed ottenne i Vescovadi di Niímes, di S. Malò, e l'Arcivescovado di Reims, e di Narbona coll' Abbazia di S. Germano di Parigi. Confagrò Luigi XII, e fù l'autore della spedizione di Carlo VIII contro Fernando d' Aragona, e seguitò in essa il suo Sovrano, ad istanza del quale giunti in Roma fu creato Cardinale da Alessandro VI. Terminata la conquista di Napoli ritornando iu Francia, armata mano, difese la persona del principe, che su assalito presso il Taro da' Veneziani . e dal Duca Ludovico Sforza (2). Fù privato del cappello per aver tentato di fottrarfi dalla foggezione Pontificia, e da Leone X fu restituito agl' onori . Dalla Chiesa di Albano su trasserito a quella di Frascati alli 22 di Settembre del 1508.

LXXI. Gli fuccesse allora Domenico I. Grimani Veneziano, 1508. che per legge d'ozione su traslato anch'esso alla Cattedra di Frascati dopo cifere stato Patriata d'Aquileja. Mort di affanno dopo che vide Antonio suo Padre Procurator di S. Marco, ed ammiraglio della Repubblica soggiacere alla processura, ed all'essilio per sossetto di prodizione.

LXXII. Per il passaggio del Cardinal Grimani su commessa 1510la nostra Chicsa a Filippo II de Luxembourg nato di Regia stirpe.

Fù

<sup>(1)</sup> Ciaccon. tem, 3. ad an. 1480.

<sup>(2)</sup> Frizon. Gall. Purpur. pag. 539.

Fù eletto Cardinale da Alessandro VI, e su mandato Legato a La-Anni tere per disciogliere il Matrimonio contratto tra Ludovico XII. di C. e Giovanna Francesa di Valois. Il Decreto di divisione, ch'egli scriffe in Tours l'anno 1499 vien riportato distesamente da Frizon (1). Fece anch'egli passaggio alla Chiesa di Frascati.

LXXIII. Al Cardinal Giacomo I. Serra Spagnuolo Catalano 3511. fu dato il Vescovado di Albano in amministrazione. Questo Cardinale era stato Arcivescovo di Oristagni, Legato di Perugia, nella Marca d'Ancona, e nell' Umbria, Governatore di Roma, e Vicario Pontificio. Sedette nella Cattedra Albanese sin'all'anno 1516, e si trasserì a quella di Palestrina. In quest' anno medetimo Montignor Alessandro Borgia (2) ci sa sapere, che frà gl'Albanesi, e Velletrani passò una specie di guerra civile; ci piace di riportar qui le sue parole . .. Nell' istess' anno 1516 (dic' egli ) veniva Velletri " molestato da quei d'Albano, i quali avendo mossa sedizione in ", Velletri erano stati scacciati, e ricoveratisi ne'luoghi vicini in-" festavano sempre i Veiletrani. La città voleva reprimer coll'armi ,, tanta infolenza, ma era allora d'uopo tirarsi addosso l'inimi-" cizia de' Baroni, che davan ricovero agl' Albanefi; ricorfero " perciò al Papa Leone, il quale ordinò à Baroni delle Terre, .. che ricettavano que'fuorusciti che li discacciassero fra trè gior-" ni, e scrisse a Velletri, che se non avessero gl' Albanesi abbraca, ciato tal partito fosse lecito di perseguitarli coll'armi.

Io non saprei riconoscere dagl'antecedenti nei Baroni, che defendevano gl' Albanesi, altri che i Signori Savelli, i quali da quefto passo di storia, è lecito sospettare, che sossero già rientrati nell' assoluto dominio d'Albano dopo che n'erano stati discacciati da-Paolo Orfini, e che dimoraffero in questo loro feudo, giacchè si temeva da Velletranî d'irritar i Baroni, ed il Papa gl'ordinò di non ricevere i fuorufciti.

LXXIV. Intanto in governo della Chiefa apparteneva al Car-1516. dinal Francesco I. Soderini di Patria Fiorentino, e di Famiglia illulustre. Fù uomo dotto, ma convinto due volte di tradimento contro il Papa, fu rinchiuso nel Forte S. Angelo, d'onde su tratto in morte di Adriano VI, ed ammesso al conclave. Nell'anno 1517 paísò alla Sede di Palefirina, indi fu Decano del S. Collegio.

LXXV. Francesco II. Remolini alli o di Marzo di quest' anno medefimo divenne Vescovo di Albano, e nell'anno seguente

<sup>(1)</sup> pag. 544. (2) Storie di Velletri lib. 4. fec. 16, num. 10.

ai y di Febrajo ufci di vita. Nato in Lerida, e laureato in Ginrifprudenza venne in Roma, quando fua moglie, non sò per qual a
motivo, professo un'ordine Religioto. Da Uditore di Rota sh Governatore di Roma, Vescovo di Perugia, e di Gallipoli, Arcivefecovo di Sorrento, di Palermo, della fua patria, e di Satno, andette Legato Aposlolico in Fitenze per fentir la causa di Girolamo Savonarola Domenicano (che degradato degl' ordini mori pubblicamente) e sh Vicerè di Napoli per tutto il tempo che Raimodo da Cordova si trattenne in Ravenna per discacciate i Francesi, che militavano fotto la condotta di Luigi XII.

LXXVI. Nell'amo 1518 alll otto di Febrajo fu conferita 1518. la noftra Chiefa al Cardinal Nicolò III. Fiefebi, che la ritenne fino alli 24. Luglio del 1521 in cui per legge in Ozione passò a quella di Sabina. Nacque in Genova dai Conti di Lavagna, e fit dottore d'ambe le leggi. Da Cardinale fossene in Genova la Egazione Apostolica alla Repubblica di Genova, e da Francefo I. Rè di Francia, dal quale fu nominato Vescovo di Ambrun, e di Toulon, e dal Papa gli fu data l'amministrazion della Chiefa di Cividal di Firuli e dell' Arctercovile di Ravenna.

LXXVII. Antonio Maria Cisechi cinfe la Tiara Albanefiz. 131. dalli a; di Luglio del 1321 fino 31 a; Dicembre del 1533, in cui paño alla Sede di Palettrina. Quefto Cardinale è cognito col nome di Cardinal del Monte, perche naceque nel Monte S. Sabino in Tofcana prefio Arezzo. Fù eccellente legifta, ed ottenne il capello mediante la fua rettindien nel giudicare.

LXXVIII. Nel di 18. Dicembre dell'anno anzidetto gli fuc- 1523. ceffe Férer VIII. Accelti, più cognito col nome di Cardinal Anconitano. Nacque in Firenze, fi Vefcovo di Ancona ed amminiftratore delle Chiefe di Capo Malio, e di Arras. Dalla Cattedra di Albano passò in quella di Sabina, ai 18 Maggio dell'anno 1524.

LXXVIX. Il fuo fuccessore su Marco Cornelio nobile Venezia- 1524, no, e Fratello della Regina Caterina di Cipro. Fù Vescovo di Verona, e di Padova, e resse la Chiesa della nostra Città sin' ai 15. Giugno dell'istes' anno.

LXXX. N'entrò allora in possessio Levenzo II. Pueci, e la 1524, ritenne sino ai 19 dell'isfelto mese, indi passò in Sabina. Questo è quel Pueci di cui si servi Giulio secondo come di un nazionale per indurre i Florentini a romper l'allenaze con i Francesi, e del consiglio di questo motro si valse Ciemente VII. in Gra a Gra del consiglio di questo motro si valse Ciemente VII. in tem-

Tr. Foogle

Impo, che il Contestabile di Borbone dava il sacco a Roma.

Anni LXXXI. Dai 29 di Luglio del 1524 fino al 21 Settemdi C.

di C. pte del 1531 Giovanni V. Piccolomini Senese nipote di Pio III.

1534 n Vescovo della Chiesa Albanese.

1531. LXXXII. Gio. Domenico de Cupis dai 22 di Settembre del 1531 vi rificedette fino al 1533, e fit traslato in Sabina. Era egli di nazione Romano, ma perchè fio Arcive/covo di Trani fit

chiamato il Card. Tranese .

1531. LXXXIII. Il Card. Andrea II. della Valle Romano dopo molti Vefcovadi ottenne quello della noftra Città al 21 di Aprile del 1533; ma dopo brevilfimo tempo patób a quel di Paleftrina. Un difficon aggiunto al fuo epitaffio , che leggefi nella Chiefa di Aracell di Roma ci difpenfa da ogn' altro elogio. Si tibi par angli evum natura desillet.

Nacia erat amissum Martia Roma decus .

 LXXXIV. Al Cardinal Bonifazio II. Ferreri fu conferito il Vescovado della nostra città ai 12 Dicembre del 1533, e nell'an-

no segnente si trasserì a quello di Palestrina.

LXXXV. Il Cardinal Lorenzo III. Campeggio Bolognetol' ottenne ai 5. di Settembre dell'anno 1334, "e nell'anno feguente ottò alla Chiefa di Paletina. Softenne varie legazioni, e tratto che fi manteneffero nel loro vigore le leggi matrimoniali trà Enrico VIII. d'Inghilterra, e Caterina fita moglie.

1535. LXXXVI. Mattro II. Langio di nazione Tedefco, e nato in Welemburg, ai sò di Febrajo del 1555 fi unto Vefcovo Albanefe, e vi mort in età di fettant' anni dopo aver foftenute varie rifeettabili ambafecrie (1). Il P. Ughelli ai 31 di maggio del 1540 nomina per fuo fucceffore il Cardinal Aleffandro Cefarini, ed a quefto vuol che fucceedife Francefco Cornetio ai 14. Novembre del 1541, ma tutto quefto non s'accorda con i monumenti Vaticani.

1538. LXXXVII. II Card, Antonio Pucci în l'immediato fucceffore di Matteo Langio, e da una Bolla di Polo III. Confa, che cra Verécovo di Albano fin dall' Aprile del 1538. A quefto Vefcovo Clemente VIII. confermò la erezione della Prevoflura, e di quattro Canonicati nella Cattedrale di Albano colla riferva del Giulpadronato per tutti i Vefcovi fisceriori. Era Antonio di nazione Fiorentino, e fù il (econdo della nobile famiglia Pucci, che governi.)

<sup>(1)</sup> Ciaccon. tom. III. ad an. 2503.col. 299.

governafie la nostra Chicsa . Fù stimato il più celebre Legista , e Poeta della sua età. Dopo esfere stato Vescovo di Pistora, e Anni vice Legato contro i Francesi, che s'occupavano lo stato di Milano giunte al possesso dell'animo di Adriano VI., e di Clemente VII: con questo si ritirò in Castel Sant' Angelo, e sostenne l' assedio (1). Venuti a patti col nemico, su dato in ostaggio insieme cogl' altri ai Soldati Cesariani da quali per avidità di danajo fu legato, e condotto nel Campo di Fiore per farlo morire a guisa di malfattore . Il Card. Pompeo Colonna mosso da compassione nel pericolo del Pucci, sece ubbriacar li Tedeschi, che lo custodivano, e lo sece liberare tirato con le corde sù per un cammino.

LXXXVIII. Il Card. Giovanni VI. Salviati fil nominato alla no- 1543. stra Chiesa alli 8. di Gennajo del 1543 pel passaggio del Cardinal Pucci a quella di Sabina, e la ritenne fino al 17 di Ottobre dell'anno seguente. Nacque in Firenze nipote di Lione X. da canto materno , e confangnineo di Francesco primo Rè di Francia, dal quale dopo essere stato amministratore delle Chiese di Ferrara, di Fermo, e di Volterra, fu nominato Vescovo di Beziers di Oleron, di Vaison, e di Saint-Papoul (2), e lo conteressimo per il quarto Vescovo Albanese assunto alla Cattedra-Pontificia, se non vi si sosse opposto l'Imperador Carlo V. (g).

LXXXIX. Il fuo successore fu Gio. Pietro Caraffa, e fu con- 1544. fagrato nell'istesso giorno, che Giovanni Salviati passò in Sabina . Nacque in Napoli dal Conti di Matalona, e fu Vescovo di Tiano; ritenne la nostra Chiesa sino agli 8. di Ottobre del 1546, indi si trasferì in Sabina, e finalmente su eletto Pontesice col nome di Paolo IV. Questo è il terzo de' Vescovi Albanesi , che giunse alla Cattedra Pontificia .

Prese allora a governarla Ennio Filonardi, che ne 1546. fu ordinato Vescovo agl'otto di Ottobre dell'anno anzidetto, e non la dimise che per la morte seguitagli ai 19 Dicembre del 1549. Nacque in Bauco piccolo Pacíe degl' Ernici nella Diocesi di Veroli . La probità de' costumi , la Scienza, e le virtù morali gli fecero strada al Vescovado di Veroli, alla Commenda di Ca-

fama-

Sacco di Roma.

<sup>407.</sup> Ughel. tom, Il. alibiq.

<sup>(</sup>g) In interregno Punli III. pene fum. Ciaccon. ut fup.

<sup>(1)</sup> Giaccon, & Guicciard. ftor. del mus Pontifen ab omnibus acclamatus Petri Cathedram afcendiffet , nift tanquam Regis (2) Ciaccon, tom.III.ad an. 1513. pag. Gallorum proplorem affinem Carolus V. Imperator ab ea dignitate arcendum curaffet .

famaro, alla vice-Legazione di Bologna, alla Castellania della mo-Anni le Adriana, ed alla Porpora. Nella di lui lapide Sepolerale esidi C. stente nella Chiesa di S. Sebastiano della sua Patria si leggono in riftretto le di lui azioni; questa e riferita nell'opera del Pa-

dre Ciacconio, ma con poca accuratezza. Circa questi tempi , cioè sotto il Pontificato di Paolo III. su necifo atrocemente l'ultimo Duchino di casa Savelli da un nomo gelofo dell'onore di sua moglie nel Castello della Riccia, il qual Castello unitamente ad Albano, ed altri Feudi passò sotto il dominio di una linea meno diretta di quell'illustre famiglia. Questo fatto fu scritto dal Cardinal Niccolò Gaetani come per relazione all'Imp. Carlo V., e si trova minutamente esteso nelle memorie

di Domenico Jacovacci (1) ..

XCI. Giovanni VII. du Bellai Francese dopo aver governate le Chiese di Bajonne, di Parigi, di Limoges, e di Mans, fu creato Cardinale, e gli fu conferita la nostra nell'ultimo giorno di Febbrajo del 1550, d'onde si traslatò a quella di Frascati.

XCII. Ebbe in successore il Cardinal Rodolto II. Pio Leo-1553. nelli ai 29 di Novembre del 1553. Nato Conte di Carpi fu eletto in Vescovo di Faenza, ed Inviato all' Imp. Carlo V. ed a Francesco I. Rè di Francia per l'intimo del Concilio Generale di Trento . In mancanza di Paolo III. restò due volte Vicegerente in Roma negl'affari della Corte, e dalla Sede di Albano passò a quella di Frascati -

XCIII. Lo seguì nella prima agl' undici di Dicembre del 1553. 1553 . Fra Giovanni VIII. Alvarez Spagnolo Domenicano, che per

legge d'Ozione si trasferì a quella di Frascati.

XCIV. Alli 29. Maggio del 1555 gli succedette il Cardinal Francesco IX. Pisani nato in Venezia a Francesco Aloise Procuratore di S. Marco . Ad istanza di Leonardo Lauredano Doge di quella Repubblica fu creato Card, da Clemente VII, con il quale si trovò allediato nel castello Sant'Angelo, ed esfendo stato dato in oftaggio agl' imperiali , fu ritenuto per dieciotto mesi nella. fortezza di Napoli . Paísò alla Sede di Frascati nel 1557 , e lasciò quella di Albano ad un Card. Spagnolo.

XCV. Avea egli nome Pietro IX. Pacheco, e fu Arcive-1557scovo di Pamplona, e Vicerè di Napoli eletto dall'Imp. Carlo V. fuo grande amico. Ai 20. Settembre dell' anno 1557 entrò in-

(1) M. S. della Bibliot, di Cafa Chigi .

in possesso della nostra Chiesa, e la ritenne sino alla morte, che fegul ai 4. Febrajo del 1560.

Anni

Nel tempo del Ve(covato di quefto Cardinale, quella città di G. cui feriviamo la floria reflò nuovamente defolata per l'Inimicizia del Papa coll' Imperatore. Paolo IV. penfava d'intraprender la guerra contro di quello, ed avea perciò dificacciati i Colonnefi da Roma. Si avea fortificato Paliano, e col foccorfo del Rè di Francia tentava di occuparfi il Regno di Napoli. Fernando di Toledo Duca d'Alba, che fi trovava Vicere non foffiva di vederfi andare avanti le truppe Pontificie, onde ne venne con un buon 1558. efercito ad invadere i Pacfi della Chicla e fi avanzò tant' oltre, che mife a fuoco Albano, Marino, Oflia, Nettuno, e tuttaguafi la Campagna Romana, dove fi videro vagar le armi tanto amiche, quanto nemiche per due anti continui.

XCVI. Reftò perciò la città, e la Chiefa sempre in stato 1560. deplorabile, onde giunse opportuno il Cardinal Givoanni IX. Moroni ad assumerne il Governo ai 13 Marzo dell'anno 1560.

Confiderando egli come la Religione andava diminuendofi in quelle poche persone, che dimoravano nella sua città per mancanza di chi l'istruisse, inculcò nuovamente ai P. Conventuali la cura della Cattedrale, e l'incaricò dell'amministrazione de' Sagramenti, Effi abitavano nel diffretto di Albano in aria infelice fin dal tempo di S. Francesco, al quale Onorio III. di casa Savelli (1) fece concedere un fito per fondarvi un Convento, che fu nel moderno Oliveto del Signor Baron Dafte, come fi diffe di fopra, fituato fotto del Monte, a Tramontana della città, e contiguo al Monastero di S. Paolo. Il Vescovo li fece perciò venire in città, e concesse loro la Chiesa detta delle Grazie, dove al presente dimorano, con vari beni annessi, e ne prese l'investitura Frà Agostino Righini da Ferrara, allora Procurator Generale dell' ordine, con inftromento pubblico rogato per gl'atti del Notaio Andrea Gerardi li 2. Luglio del 1560 (2) . Questa Chiesa prese il nome dalle grazie, che Nostra Signora si degnava impetrare ai fedeli mediante una di lei immagine, che fu quivi ritrovata in occorrenza di riftaurazione, ciò che comprova l'antico culto di questo luogo. La figura è espressa in Bassorilievo in un tavolone di marmo della groficzza di un mezzo palmo, ed è un argomento della decadenza delle arti nei fecoli di mezzo. La

<sup>(1)</sup> Theuli Appar. Minor. lib. 6.cap.8. (2) Piagga Gerarch. Cardinaliz.

Vergine è vestita di manto, ed il Bambino in piedi di Dalmatica Anni alla Greca con un volume nelle mani; ma tutto privo di gusto, e

di C. d'espressione.

II Cardinal Moroni provveduto, che ebbe così in parte ai dovert del fion Sacerdozio fece paffaggio alla Chiefa di Palefirina. Uomo religiofiffimo, dotto in Giurifiprudenza, abile nel trattar gir affart, e di fangue illufte; contuttoció fio rinchiulo nel cafello S.Angelo per ordine di Paolo IV, che lo tacció di efferfi attenuto al partito de Protefanti quando affifiette alle Diete di Germanía. Ma figuita la morte del Papa ne fu efiratto onorevolmente come innocente.

1561. XCVII. Criffofaro Liber più cognito col nome di Card. Madratei nacque in Trento, e ne fiù Vefcovo principe. Intervenne alla prima fellione del Concilio Generale, che si teneva nella sua città, e si creato Cardinale del titolo di S. Cefario. Fù dichiarato Vescovo di Albano alli 14. Aprile del 1561, c da questa Cartefra si trassferi all'altra di Sabio.

1561. XCVIII. Ottone II. Trufchet, o Truchet di nazione Tedesco nato in Augusta, e Vescovo di Augsburg vi fiedette dai 18. Maggio del 1562 sino ai 2. di Aprile dell' 1570 in cui passò in Sabina.

1565. Sotto quefto Vefcovo nell' anno 1565 da Fabrizio, e Criftofaro Savelli, quel Romitorio profilimo alle Catacombe, da noi accennato al Capiclo primo, fu ridotto a Convento formale del Carmelliani con la Chiefa propria detta S. Maria della Stella - Fù riffaurata dall' ultimo Principe, ed abbellita dal Cardinal Cofcia.

XCIX. Successe ad Ottone il Card. Giulio Feltri della Revere propieto di Francesco Maria Duca di Urbino, e Signore di Pesaro (1). Dopo le Chiefe di Urbino, e di Ravenna, governo la nostra per brevillimo spazio di tempo. Vi su egli destinato ai 12. di Aprile del 1570, ed sin quell'anno medestimo passò in Sabina.

C. Allora il Cardinal Giovanni X. Ricci da Monte Pul1370 ciano che luogo di effervi promofio. Quelli per fuggire il governo della Madrigna venne in Roma, ed efercito l'uffizio di
maefiro di cafa prefio del Cardinal del Monte, e di Aleflandro
Farmefe Nipote di Paolo III (2). Fù collettore delle fioglie di
Portogallo, e nelle Spagne, Arciviccovo di Siponto, e finalmente
Cardinale, e dopo la morte di Pio IV poco mancò che non
foli fallutato Pontefico.

Per

(2) Ciaccon, & Ughel, tom. 1.col.1003

<sup>(1)</sup> Manni de' Sigilli Tom. X. pag. 143. de Ep. Montis Politiani .

CI. Per il passaggio di questo Cardinale al Vescovado in Anni Scipione Rebiba, Siciliano, che essenoto in Romana alla ventura presso di concentra presso del Cardinal Pietro Cardis si consagrato Vescovo di Motola per di sui impegno; indi eletto in Pontesse il si so Protettore si creato Cardinale, e Legato Apostolico al Rè Filippo di Spagna, all'Imperadore, e al Re di Polonia. Dopo la morte del Papa si rinchissio in Castello come complice della titannisse del Cardischi, ma ne si poi liberato, come innocente. Ottò al Vescovado di Sabina ai 5, di Maggio del 1574.

CII. In questo istello giorno lo segui nella prima Cattedra 1574-Fulvio Cornte nipote da canto materno del Papa Gitilio III. Nacque in Perugia; su Arciprete, e Vescovo della sua patria, e pol gli su conferita la Legazione del Piccno, e di il governo di molte città si nello pirituale, che nel temporale. Questo commutò la

nostra Chiesa con quella di Porto nel 1880.

CIII. Allora prese a governaria Francesco III. Gambara da 1580. Brescia, che la ritenne sino al 1583, in cui fece passaggio a quella di Palestrina.

CIV. Ai 9 di Maggio di quest' istess' anno gli successe 1583. Alfonfo Gesualdi dei Conti di Compsa, che su Vescovo della sua

Patria; otto a Frascati.

CV. Fù conferita la Mitra Albanese a Tolomeo Gallio da 1583. Como alli 9. Marzo del 1583, e la depose nel di 6. Maggio dell' anno 1589 per sa passagio a Sabina.

CVI. La cinic allora il Cardinal Professo Santacresc nobi-1589. llifimo Romano, e non la dimife che per la morte che lo forprefe dopo molte gloriofe gefla nel di fette di Ottobre dell'ifiefs' anno; fit fepolto in S. Matria Maggiore di Roma, e nella fut lapide fepolerale pubblicata dal P. Ciacconio fi legge buona parte delle di ul zigoni (1).

CVII. Il fucceflore di Prospero sin Gabriele Paleatti nobile 1589-Bolognose, che dopo esfere stato Legato Apostolico al Concilio di Trento, e primo Arcivescovo di Bologna, sù assimo alla Cattedra di Albano il di otto Novembre del 1589 dalla quale nell' anno 1591 pesso all'altra di Sabina.

CVIII. Viene in seguito Frà Michele Bonelli Alessandrino 1591. nipote del Santo Pontesice Pio V. da canto materno. Nacque in Hh Bosco.

(t) Hift, RR. PP. & CC, Tom. III. pag. 950. & feq.

Bosco, e chiamavasi Antonio pria di vestir l'abito Religioso di Anni S. Domenico . In età di venticinque anni a prieghi del Sagro Coldi C. Icgio fu ascritto dal suo Zio fra Porporati, ma a condizione che non avesse dimesso l'abito Domenicano. Dopo le legazioni di Francia, Spagna, e Portogallo fu confagrato Vescovo di Albano ai 20. Marzo del 1591; ed allora la nostra Chiesa, che rade volte aveva goduto della presenza dei propri Pastori, i quali occupati in altri impieghi non ebbero neppur campo di vederla in persona, incominciò a partecipare di tanta consolazione,

Venne questo pio Cardinale personalmente a visitarla, e ritrovatala fenza Clero, che l'ufficiasse, senza rendite, onde potesfero sostentarsi i Ministri Sagri, e senza suppellettili, l'arrichì di tutto il bisognevole, la risarci nella fabbrica, rivendicò alcuni Benefici dispersi , ed uni a questa sua Cattedrale la Collegiata. di S. Pietro, e la chiesa di S. Ambrogio di antica divozione (1). Era in quel tempo la Chiefa di S. Pietro Collegiata, e Parrochiale con un'Arciprete, e due Canonici, i quali furono traslatati alla Cattedrale acciò l'ufficiaffero unitamente alle altre dignità Ecclesiastiche, ed a questo tempo si riferisce l'epoca del Capitolo di Albano confermato da una Bolla di Clemente VIII. fegnata li 6. Ottobre del 1593, secondo del Pontisscato, che incomincia. Sacri Apostolatus Ministerio (2).

Morì questo vigilante pastore ai 28. del mese di Marzo dell' anno 1598, e fu sepolto con grand' onore nella Chiesa de' Domenicani detta S. Maria fopra Minerva, di cui fu titolare.

1598.

CIX. Un uomo di sperimentata dottrina, e probità di coflumi fu l'ultimo Vescovo del secolo decimosesto. Ebbe egli nome Girolamo I. Rusticucci nato in Fano, e su creato Cardinale e Vescovo di Sinigaglia da Pio V., che avea servito da Cardinale in qualità di Segretario . Resse le cariche più importanti della Chiesa, e dello stato Ecclesiastico; si rese chiaro per lafua pietà, e ristaurò la Chiesa di S. Susanna alle Terme Diocleziane. Dalla fede di Albano, alla quale afcefe ai 30. Marzo del 1598, fece passaggio a quella di Sabina.

(1) Ex codic, Arch, Capit, Alban.

(2) Ibid. Cat. del 1728, let. A. pag. 7.

CAPI-

# CAPITOLO VIII, ED ULTIMO

Vescovi del Secolo XVII., e XVIII. Celebrazione di due Sinodi Diocesani. Fondazione del Collegio, di alcune Chiese, Monasseri, e Conventi in Albano; acquisso fatto dalla Cam. Apossolica di quella Città.

Signori Savelli in questo secolo ritenevano il solo Principato — di Albano, e la loro autorità, e potenza s' era dimi-Anni nuita di motro al pari delle ricchezze. Il Castel Savello si di abbandonato dagl' abitatori, che vennero a popolare Albano, per mancanza d'acque circa l'anno 1640, e di Principe Giulio Savelli, dando d'occhio ai suoi asfari economici, si trovò nella necessita di vendere il Castello della Riccia al Cardinal Flavio Chigi, e Principi Mario, ed Agoslino, verso l'anno 1662. Risso deva Giulio ordinariamente in Albano, ed esigeva un Focatico cie una specie di gabella imposta ad ogni casa, ostre gl' altri diritti Municipali a tenor delle leggi Longobarde, e le perenni impossizioni per le spre, per la gallima, e per altre offerte già fatte da'Feudatari alla loro Principessa, doni che tutti contribuivano all'oppressione delle genti.

CX. Mentre nel temporale era in tal guisa governato quel 1600.

Popolo, nello spirituale era diretto dal Cardinal Girolamo II.

Simontelli Orvietano, e Pronipote di Giulio III. Fù eletto ai 21

Febrajo del 1600, e dopo brevissimo tempo sece passaggio a

Frascati .

CXI. Alli 23 Aptile dell'anno medefimo fit confagrato Fir-1600. For X. Deza Spaguolo, che dopo quattro mefi, e quattro giorni cesò di vivere. Illustre per la nascita, e per le azioni. Fit consanguineo del Rè di Portogallo, Dottore di Salamanca, Arcivecovo di Compostella, Commissiario della Bolla Apposticia della Croclata, e Vicerè del Regno di Granata in quel tempo ch'eta invaso dal Mori discacciati dalle Spagne.

CXII. Un Cardinale delle più illuftri famiglie d'Italia fu 1600. fuo fuccessore. Quefli è Giovanni XI. Medisi Fiorentino, che dal di 30. Agosto del 1600 governò la nostra Chiefa sino ai 17 Giugno del 1602, in cui ottenne quella di Pateltrina. Era stato Vescovo di Pitoja, Activescovo di Firenze Legato Apostolico ad Enrico IV. Rè di Francia, nella qual Legazione ricevette nella co-Anni munione Cattolica Cartoria de la Tremoullic col di lei di C. glio il Principe di Condè che detefiarono il Calvinismo, e sinalmente afecte al Trono Pontificio col nome di Lione XII. coquesto è il quarto Pontesse, che dopo aver seduto nella Cattedra d'Albano nasso al zoverno della Chiefa Cattolica.

1602. CXIII. Simone Tagliavia di Aragona Siciliano siegue l'ordine Cronologico. Fù eletto ai 27 Giugno del 1602, e nell'

anno seguente si traslatò in Sabina.

CXIV. Allora la Chiefa della ttostra Città sù conserita a Domenico II. Pinelli Genovese nel di 19 Febrajo, ma ottò anch' esso

nell'anno stesso a Frascati.

1603. CXV. Al i 6 Giugno di quell'anno medefimo fi nominato alla Chiefa di Albano il Cardinal Fià Girplamo III. Fermieri. Nacque egli in Genova di nobiliffimi parenti, e vefti l'abito Domenicano; fii Vectovo d'Aicoli pria d'iefre Cardinale, e dalla Sede di Albano fece paffaggio a quella di Porto.

607. CXVI. Da Paolo V. il dl 7. Febrajo del 1607 f\(\tilde{a}\) confagrato Antonio II. Sauli parimenti Genovefe. Ottenne queflo quafi tutte le cariche, che fuol conferire la Corte di Roma, e fosfenne una legazione a Latere contro del Turco. Fece paffaggio alla

Chiesa di Sabina li 17 Agosto del 1611.

1607. CXVII. Gli fucceffe Immediatamente Paolo II. Sfondrati uomo piiflimo, e nipote di Gregorio XIV. Non ottò ad altri Veficovadi, e morì ai 14. Febraro del 1618. La vifita Diocefana del 1611 di queflo Veficovo fi conferva nella Cancelleria Veficovile di Albano.

CXVIII. Francefo IV. Sforza Parmegiano nacque in Roma, ed in età di anni dieciotto vell' ràbito militare, e parti
per le Fiandre in foccorio di Filippo II. Rè di Spagna. Divenne un celebre Capitano, e fù dichiarato da quel Sovrano Generale delle Truppe Italiane. Gregorio XIII. lo creo intanto Cardinale, ed egli dimité volontieri la fpada, per veftir la porpora. Fù un spotentifilmo fitromento delle rifolizioni di Sifto V.,
onde acquitloffi una fomma autorità nel Sagro Collegio, e per
foo configlio fitrono eletti al Papato Urbano VIII. Gregorio XIV.
cd Innocenzo IX. Da Paolo V. fü detlinato alla Chiefa di Albano ai 5, di Marzo del 1618, ed ottenne quella di Frafcati
dopo due anni.

Questo Vescovo permise ai Cappuccini di fondare il loro
Con-

Convento nel distretto di Albano. La loro Chiesa su eretta sotto Pinvocazione di S. Bonaventura dalla pia Douna Flaminia Co- di C. lonna Gonzaga, come apparisce dalla Lapide esistente sulla porta della Chiesa nella parte interna, che è concepita in questi fentimenti .

# D.O.M.

FLAMINIA COLVMNA GONZAGA

VT VBI OLIM ERRABVNDI TROIANORVM PROCERES

FALSAM RELIGIONEM COLVERE NUNC HARRENTES XPTO PAVPERES

VERAM FOVERENT . AVGERENT

TEMPLVM AEDES A FVNDAMENTIS EXTRVXIT AC D. BONAVENTVRAE ALBANI EPIS, DICAVIT .

A . D . MDCXIX .

Questa chiesa su consagrata nell' anno del Giubileo 1625 dal Cardinal Giulio Savelli , come si raccoglie da un' altra Lapide esiflente nella medefima , ed affiftettero alla funzione , ugualmente che alla benedizione della Croce, fatta dal Vescovo del Zante nella Cattedrale, Paolo Savelli Fratello del Cardinale, e Principe della città, e la Signora Flaminia sudetta (1).

CXIX. Il successore di Sforza su Alessandro II. Peretti elet- 1620. to alli 6 Aprile del 1620. Morì Vescovo d'Albano li 2. Giu-

gno del 1623. Era nipote di Sisto V., ed è più noto col nome di Cardinal Montalto; amò gl'eruditi, e fece edificare la Chiefa di S. Andrea della Valle in Roma. Fù sepolto in S. Maria Maggiore nella Cappella dello Zio (2).

CXX. Gio. Battifla I. Deti Fiorentino ottenne la noftra 1623. Chiesa nell' anno medesimo in cui morì il suo antecessore, ma la

dimife per ottare a Frascati. CXXL Allora dal Vescovado di Palestrina venne a gover-1626. narla Andrea III. di questo nome frà Vescovi, e secondo della famiglia Peretti . che dopo averla ritenuta per lo spazio di un'an-

no ,

<sup>(1)</sup> Piazza Gerarch. Cardinaliz.

<sup>(1)</sup> Ciaccon, tom. IV. col. 140. & fequ. Ughel, tom, I, col- 276.

no, due mesi, e quattordici giorni sece passaggio anch' egli a Anni Frascati.

di C. CXXII. Nel primo di Maggio del 1627 vi fu deffinato il 1627. Cardinal Carlo Pio Ferrarese . Desiderando egli di proveder les Chiese a lui soggette di Sacerdoti ben disciplinati, formò il progetto di fondare un Seminario in Albano; lo aprì adunque alli 17 Novembre dell'anno 1628, ma in luogo angusto, ed in poco numero di Seminaristi, e tassò per il mantenimento di esso tutti

i Capitoli, e benefizi femplici della Diocesi. Passò alla Chiesa di

Porto nel 1630.

CXXIII. Il Cardinal Gaspare Borgia Spagnuolo figlio dei Duchi di Candia Vescovo di Siviglia, e Vicerè di Napoli su destinato alla Cattedra Albanese li 15 Luglio del 1620, e su il secondo della fua famiglia . Rifiedeva egli in Roma come Legato del Rè Cattolico, ed ebbe la carica d'Inquisitore del S. Offizio in Spagna. Era vigilante Paftore dell' ovile a se commesso, ed amava, che la Città si agumentasse di fabbriche, e di luoghi Pii. Ammise perciò un Monastero di Donne in Albano che formavano clausura

li 18 Marzo del 1621.

La Principessa Donna Caterina Savelli avea ottenuto il Breve della fondazione di questo Monastero dal Pontefice Urbano VIII sin dalli 25 Marzo del 1625. Essa lo sabbricò a proprie spese, lo dotò di rendite, e su chiamato il Monastero della Concezione. Quelle Vergini (on conosciute al presente col nome di Cappueeine, ma professano la Regola di S. Chiara, riformata dalla pia Donna Suor Francesca Farnese figlia del Principe Mario, le cui costituzioni furon confermate dall'anzidetto Pontefice con una-Bolla fegnata li otto Agosto del 1640, che incomincia = Nuper pro parte in Xpto: filiarum Abbatific & Monalium Monrii Conceptionis B. M. V. Esc.

Nell'auno 1624 alli 13 Aprile vide il giorno nella nostra-Città Girolamo Berti nomo illustre per Santità. Nacque ad Antonio Berti Capitano del Principe Bernardino Savelli, ed a Caterina Pilati coniugi, e persone piissime in occasione della peste. Fu Canonico della Chiesa Lateranense, e Segretario della Sagra Penitenzieria. La sua vita su scritta per ordine di Clemente XI dal Padre Benedetto Rogacci Gesuita, e pubblicata in Roma nel 1726 fotto gl'auspici di Benedetto XIII.

Urbano VIII intanto fece una costituzione, che ogni Vescovo dovesse risiedere nella propria Chiesa. Il Cardinal Borgia che non amaya anava di tornare in Ifpagna fi determinò di dimorare in Albano, — la cui Chiefa era più nonvevole, ma quefla ragione non valfe, per Amichè quefla fede non avea mai obbligato alla continua refidenza di C. i Vefcovi anteceffori, e dovette perciò andare a quella di Siviglia. Lafciò però alla cura di quefla Gio. Carto Antonello nobile di Velletri fuo Vicario Generale, al quale ferifie una lettera, che incomincia — He entendido, que ban pafado algunot annos fin baverfe belto di Synodo en efa Diverfe de Albano Et. — e gl'ordinò d'intimare un Sinodo Diocefano, che incominciò li 18. Aprile del 1641 che fit dato alle flampe in Velletri nell'anno feguente. Galpare intanto dal Vefcovado di Siviglia fio promofio all' altro di Toledo, ma non dimife mai il noftro. Ufcl di vita in. Madrid nel 1641.

CXXIV. Bernardino Spada gli successe immediatamente. 1645. Nacque in Brisghella, e su uomo raro per la scienza, erudizione, giustizia, religione, e per l'affezione grande verso gl'uomini

dotti. Paísò a Frascati li 29 Aprile del 1652.

CXXV. Per queflo paffaggio fu eletto in quell'ifleffo giorno 1671-Frà Federio Centelio figlio di Giovanni Doge di Venezia terzo Cardinale di quefla famiglia promofio alla Chiefa d'Albano, che da gran Priore di Cipro fi dichiarato Vectovo di Bergamo, Cardinale, e Patriarca di Venezia. Morl in Roma Ii 5 Giugno dell' anno 1653:

CXXVI. Il Cardinal Marzio Gimnetti fu confagrato Vescovo di Albano il di 9 Giugno dell'anno sudetto, ed alli due di Luglio dell'anno 1665 si traslato a Sabina. Nacque in Velletti di nobile famiglia, fu Vicario di Urbano VIII, e sostenne una Legazione a Latere a quasi tutti è Principi d'Europa, e fu grandemente onorato dalla Repubblica Veneta, dal Vescovo di Trento, è

dall' Arciduca d' Austria.

Nel Veſcovado di queſdo Cardinale ſi ſciolſe il voto pubblico futo per la Peſde dell' anno 1656 di eſdificare una Cheſs ſin. onor di S. Rocco ſin nome della Città. Fù commeſſa alla cura di un cappellano, che avea l'obbligo di ſar la ſcuola; ſſt conſagrata per ordine di Benedetto XIII, ed in oggi la cultodifice un Prete col titolo di Rettore, che vien nominato da Monſſg. Teſoriere, come dipendenza della Camera Apoſſtolica.

CXXVII. Il successore del Card. Ginnetti si Gio. Battisia II. Pallotta eletto li 2. Luglio del 1663. Nacque in Caldarola luogo dalla Marca di Ancona, e su Vicelegato di Ferrara.

Gover-

Governatore di Roma, Arcive/ccvo di Tessalonica, e Nunzio all' Anni Imperador Ferdinando II. pria d'esser Cardinale. Appena assundi Ci o alla Cattedra di Albano incominciò a provvedere ai bisogni della sua Chiesa, e la forni di suppellettili.

Sin dal Pontificato di Eugenio IV. crano flate levate le Monache dell'ordine di S. Agottino dalla Chiefa della Rotonda, che
con altri beni annelli fa concefta dal lodato Pontefice ai Monaci Girolamini mediante un Diploma fegnato il 13. Giugno del
1444. (1). Quelli pio effendo flati comprefi nel numero di quelle undici: famiglie Monatliche che da Alefandro VII. farono aggravate della contribuzione di trecentomia feudi, fi trovarono
nella neceflità di venderia con le cafe annelle, ed il Cardinal
Pallotta nel di 6. Agofto del 1663 la fece comprare a prezzo
di feudi mille dugento, e cinquanta per maggior comodo del
Semianio (3).

1666. CXXVIII. Ma effendofi egli trasferito alla Chiefa di Frafcati, reftò il carico al Cardinal Ulderico Carpegna di reftaurar dette fabbriche, e nel 1667 vi flabili il Seminario, che vi efifte tuttora.

Nacque Ulderico in Milano, e da Abate di S. Maria di Modena fii. Veícovo di Gubbio, e Cardinal di S. Anastasia. Nel 1666 fii eletto Veícovo della nostra Chiesa, e nel 1671 passò anch' esso a quella di Frascati.

- 1695. CXXIX. Da quell'anno fino al 20 Gennajo del 1675 fedette nella Catteria della noftra città il Cardinal Virginio Orgini Patrizio Romano, che per legge d'ozione fece paflaggio, come gl'altri a quella di Frafcati. Era già Cavallere di Malta quando fi creato Cardinale, e fi Protettore delle Corone di Polonia, e di Pottogallo, ed efercitò in Roma le veci dell'Ambafciadore di Francia. Seguitò a rifarcire le abitazioni del Seminanio, e copri di Piombo il lanternino della Chiefa della Rotonda, che fin al fito tempo era reflata feoperta dalla parte fuperiore, e lo contiamo per il fecondo della fua famiglia, che occupò la Cattedra di Albano.
- 1695. CXXX. Girolamo IV. Grimaldi nobile Genovece giunte alla Porpora per tutti quei gradi, che suol conserire la Corte di Roma, ed ottenne la nostra Chiesa alli 20 Gennajo 1675. Mentre su legato in Francia gli su rinunziata dal Card. Mazzarini la celebrate.
  - (1) Nerin. de Canob. SS. Bonif. & (2) Visit. Card. Fabrit. Paulut. an. Alex. de Urbe Cap. 15. pag. 239. 4720. ex Cod. Cancell. Bpile, Albanen.

lebre Abadia di S. Fiorenzo, e da Luigi XIV. ûn nominato Arcivercovo di Aix. Dimorò in Roma per qualche tempo, ma ad di C. tenore della coflituzione di Urbano VIII- di fopra accennata fu obbligato di tomarfene in Francia. Allora egli per non lafciare in abbandono la Chiefa di Albano, ottenne che Frà Angelo Grimaldi dell' Ordine de' Predicatori fuo confanguineo foffe confagrato Vefcovo in partibuta, e vi efercitatfe le fue veci. Confumato dalle cure, e dall' età morl lo Aix alli 4, di Novembre del 163 5.

CXXXI. Flavia Chigi fu il fuo fucceffore. Nacque in Sie-1686.

19., fü creato Cardinale di S. Maria del Popolo da fuo 2io Aleifandro VII. nel 1657, e ai 18 Marzo del 1686 afcefe alla Cattedra della nofitz Chiefa. Appena giunto al governo di effa intimò un Sinodo Diocciano per la riforma de' coftumi, e del Clero, e fu così efatto, che in appreffo e fatto fempre confermato (a).

Provvide in oltre la fua Chiefa di argenti, e di facre fuppellettili, e nel 1687 vi fece edificar la Sagreffia; che perciò il
Capitolo grato a tanto beneficio fece incletta la feguente memoria.

# D.O.M.

IMMORTALIBVS MERITIS EM. ET B. PRINCIPIS
FLAVII CARD. CHISII EPI. ALBANEN.
QVI COEMETERIO, ET SACRARIO COSTRVCTIS
TEMPLVM PRAETIOSIS SYPELLECTILIBVS
MAGNIFICE EXORNAVIT
CAP. TE. CAN. GRATI ANIMI MONVMENTVM P. P.
ANNO SAL. MDCJYXYVIII.

Nell'anno 1689 paísò queflo Veícovo alla Chiefa di Porto.

CXXXII. Allora fi vide la mitra di Albano ful capo di un 1889.

Cardinale, che per la nobiltà della nafcina a nefluno fu fecondo, e per la fublimità della duttrina ebbe pochi uguali. Sarà queflo il Cardinal Eumanuel Teodofo de Bouiltan della Torre Ducas d'Albret dei Conti d'Auvergue, dei Duchi d'Acquitania &c.

Fà creato Cardinale da Clemente IX. nella feconda promozione dell'anno 1669 per nomina di Ludovico XIV., il quale nello feri-

(e) Synchus celebrata fuit in Ecclefia 27. Menf. Mati Ann. a Rep. Sal. 1687. Cathedrall Albanen. fub diebns 25. 26. ed. Rom. 1689. crivere al Papa si conténne in questi termini ". Se avesti conodic. " si addicarono alla vita Ecclefastica " il quale con pari splen" dor de hatali avestie posta maggior cura nella Religione, e fosse
" più idoneo alle ragioni Ecclessissiche del mio consaguinco il
" Duca d'Albret, io plutosso avre proposto questo, che questo
" alla dignità Cardinalizia " &c. (1). Gis si conferita la Badia
di S. Vedasso, si dichiarato grand Elemossiuere del Regno, e
Commendatore degli ordini Regi. Venne più volte in Roma per
l'elezion de Pont.fici, e da lunocenzo XI. si cletto Vescovo di
Albano nell'amo 1659. Pasto alla Chiefa di Porto nel 1668.

La cafa Savelli in questi tempi era tanto aggravata di debiti, che i creditori scero conoscera el Papa la gindizia di ester
foddisfatti. Innocenzo XII. scer chiamare a se il Principe Giulio Savelli a quest' effetto, il quale con le arroganti su risposte,
si dice, che obbligò sina Santità a minacciarlo di una Torre, cd
anche di una Mannaja, a cui replicò che si avrebbe procurtat
una testa di bronzo. La risposta singage, e metasforica, e per
ben' intenderla ci giova qui di risporta si guardica, e per
la concercazione de Statori (dic. di) connosci. Al diverse

1699. La Congregazione de Baroni (dic'egli) composta di diversi ., Cherici, e del Teforiere Generale della Camera, procedette " in virtù della Bolla di Urbauo VIII. a far vendere al Principe "Giulio Savelli, nella cui persona s'estinse la Casa la Citià " d'Albano tanto rinomata..... Questo bel seudo non lontano " più di quiudici miglia da Roma fù venduto all' incanto per pa-", gare i debiti di quella famiglia, nè valle al Principe l'effersi " messo sotto la protezione Imperiale. Penetratosi poi dal Ponte-,, fice, che all'ambasciadore erano state date alcune carte anti-" che, in vigore delle quali ei pretendeva, che Albano fosse Feudo " Imperiale, pertanto, quando accesa la candela su liberato per ", quattrocentoquarantamila fcudi Romani al Principe Livio Ode-" scalchi Nipote d'Innocenzo XI; il quale pel Principato di Sir-", mio in Ungheria datogli dall'Imperadore era dipendente, e ", fuddito del medefimo; temendo ch' egli d'accordo con Mar-" tinîtz Ministro Imperiale non ne prendesse di nascosto l'inve-" flitura da Cesare, volle si per questo dubbio, che per altre-" ragioni esfer come Principe Supremo preferito, e lo incor-" porò alla Camera nel 1697 per Instromento Rogato li 15, es " 17 Giu-

(1) Ciaccon, Hift. RR, PP. & EE.CC. (2) Stor. d' Europa tom.I. pag. 129.

" 17 Giugno dai Notari Marco Giuseppe Pelosi, e Domenico

Cost find la Cafa Savettli, che per lo fazzio di tanti Secoli fu delle più potenti di Roma. L'antico palazzo di fua refidenza in Albano fu rimodernato dal Poutefice Clemente XI, ed affegnato per comodo di Villegiatura a Giacomo III Stuard Rè di Scozia, e d'Inghilterra, indi fu accretciuto di fabbrica da Benedetto XIV per il Principe di Gallea, e per il Duca di York di lui figli.

CXXXIII. Ma per tornare al tema dei Vefoovi diciamo cho 1698. Il Cardinal Cyfare d'Effrich fuccedette nel Vefoovado al Cardinal de Bouillon, e fu eletto ai 21 di Luglio del 1698. Querlo è il dicioneno Cardinale della nazione Franceie, che più dell'altre concorie, come abbiamo offervato a ricolmar d'omoini Illufri quefla ferie Vefoovile. Era egli flato deflianto Vefoovo di Laon in Viccardia, Abate della celebre Abbadia di S. Germano dal Rè di Francia, e di quella della Stafarda dal Duca di Savoja, e Commendatore dell'ordine dello Sprinto Santo. Fù nominato Cardinale dal Rè Crititanifimo, e fù creato nel 1671. Celebrò le noze di Maria di Namours fua nipote mariata a Cardio Emanuele Duca di Savoja nell'anno 1665, e nell'anno feguente quelle di Maria Franceica Elifabetta altra fiu nipote con Alfono Rè di Portogallo. Softenne in Roma la carica di Ministro Plenipotenziario, e mori in Parigi nel 1714.

Quefto Cardinale dette il Seminario alla cultodia dei Cherici Regolari Poveri della Madre di Jio delle Scuole Pie acciò erudiliero la gioventi, come finno anche al prefente, e fece diverfi benefizi alla fua Chiefa, quali vengono esprelli in una lapidecifiente nella Sagrefila della medelima, che non farà di tedio

il riferirla.

D.O.M.

EMO . ET . REVMO . PRINCIPI CÆSARI . S. R. E. CARD. DESTREO ALBANEN. EPO. BENEFICENTISSIMO QVOD . LICET . VIX . ASSVMPTVS

MAGNARVM . INTVITV . RERVM . ABESSE . COACTVS .
ZELO . TAMEN . AMORE . MVNIFICENTIA

SPONSÆ . PROPINQVVS

SACRA . PRIMVM . DONATA . SVPELLECTILI PŒNITENTIALI . ERECTA . PRÆBENDA

STABILITO . DIACONI . SVBDIACONIQ. MINISTERIO RESTITVTO . CLERICORVM . SEMINARIO

FABRICA . MAGISTRIS . LECTORIBVS . REDDITIBVS . AVCTO
PATRIBVS . SCHOLAR. PIAR AD . REGIMEN . ADSCITIS
INDVCTA . LITERARVM . ET . PIETATIS . CVLTVRA

ECCLESIASTICO . IVRE . DOMI . FORISQ. PROPVGNATO

MOX . ÆDIBVS . HÆRENTIBVS . TEMPLO

COEMPTIS . ET . SOLO . ÆQVATIS

VIAM . APERVERIT . PLATEAM . AMPLIAVERIT DIRVTAMQ. CAMPANARVM . TVRRIM RECENS . A . FVNDAMENTIS . EXTRVXERIT

> CAPITULUM, ET, CANONICI G. A. M. PP.

MISSAMQ. SINGVLIS . ANNIS . CANTANDAM . DECREVERE AN, SAL, MDCCXI

Nell'

Nell' anno 1713 il Papa Clemente XI conoficendo come il Popolo di Albano era flato troppo aggravato dai Principi Savelli, di C. Clità fi compiacque di annullare alcune leggi rifguatdanti, 11713-171/latice e le Ricadenze. Gl'Albanefi allora, acciò che non perific la memoria di fi largo dono la fecero incidere in marmo fulla porta della Città denominata di S. Rocco del tenore feguente.

### CLEMENTI XI. PONT. MAX.

QYOD MVNICIPALI DE SVCCESSIONIBVS LEGE SVBLATA LIBERVM CVIQŬE BONORVM DOMINIVM INDVLSERIT PVBLICISQVE ONERIBVS

CIVIVM ÆQVE AC EXTERORUM CENSUM VETERI ABROGATA CAPITATIONE SUBIEĈERIT SENATUS POPULUSOUE ALBANENSIS

PETRO S, R. E. CARD. OTTHOBONO PROTECTORE OBSECRANTE

VTROQVE INSIGNI AVCTVS BENEFICIO GRATI ANIMI MONVMENTVM

POSVIT

ANNO SAL. MDCCXIII.

CXXXIV. II. Successore del Card. D' Effrées sa Feràinando 1715.

P. Adda Partizio Milance eletto ai si gennajo del 1715. Era flato Legato Apostolico in Inghilterra al Re Giacomo II., e sa bibligato di loggifrene (sonociano nel 1637, quando resto inperiore il partito de' Protestanti. Destinato alla Cattedra di Albano medito di risarcir la Chiesa e ridorta al gusto de' snoi tempi. Incomincio l'opera, ma esfendo stati troncati i sino dileggia dalla morte, che lo rapi in Roma li 27 Gennajo del 1719; mediante il sno testimento ne lascio di carico al sono successore. Tanto si legge nell' inferizione posta sulla porta maggiore della Chiesa, nella parte interna.

FERDL

Anni

FERDINANDVS EPISCOPVS ALBANENSIS S. R. E. CARD, DE ABDVA

CATHEDRALEM ECCLESIAM HANC

VETVSTATE OBSOLESCENTEM RESTITVERE

A FVNDAMENTIS EXORSVS INCONGRVENTEQUE MORTE INTERCEPTVS PERFICI TESTAMENTO CAVIT

A. SAL. MDCCXIX.

FABRITIVS CARD. PAVLVTIVS IN EPICOPATV SVCCESSOR GRATI ANIMI MONVMENTVM

P.

2719. CXXXV. Allora il Cardinal Fabrizio I. Probucci, che fu l'immediato fuo fucceliore perfezionol l'opera incomiciata, e la ridulte allo flato prefente. Amava molto la fua Città quefto Veccovo, e veniva forente a trattenervili. Vi lavea un Palazzo proprio con la Villa contigua dove già efificavano le abitazioni del Gran Pompeo; il tutto in oggi di pertinenza dell'Eccina Cafa Doria. Vi è anonfia una Cappella pubblica dedicata a S. Giobbe fondata già da un cetro Don Salvatore Margalli, e alcicata all'Opidale di S. fipirito in Salfia. Il quadro di Giobbe paziente al dir del Piazza è di Carlo Maratta.

Il Cardinal Paolucci, awea egli veduto il giorno in Forll, fu Vefcovo di Maccrata, e di Todi, Nunzio in Polonia, Arcivefcovo di Ferrara, Segretario di Stato, Penitenziere Maggiore, e Vicario Generale Pontificio, e dal Vefcovado di Albano passo

a quello d'Oftia e Velletri.

CXXXVI. Nel 1724 gli fuccesse Giacomo Il. Boncompagui, che morì nostro Vefcovo ai 24 Maggio del 1731. Nacque egli in Sora ad Ugono Signore di Arpino, di famiglia illustrifima, e su governatore di Orvieto, e di Fermo, Arcivescovo di Bologna, e Leggeo a Latere nelli Sponsaiti di Giuseppe Rè del Romani, ed Imperadore con Wilchem Amalia di Brunsuwik.

1731. CXXXVII. Luigi Fio occupò la Cattedra della nofitracittà nell'anno ifieto in cui mori il fuo antecefiore, e nel 1740paisò a quella di Porto. Fi figlio di Aleffando II. Duca della-Mirandola, e di Beatrice D'Effe, ma non giunfe mai al poffeffo della della

аена

della sua Signoria, e su costretto a suggir dalla propria Città fretta allora di assedio dalle truppe Francesi, e vivere con una Anni pensione Imperiale.

CXXXVIII. Par l'ozione di quefto, fu eletto Pier-Luigi 1740terzo Vefcovo di Albano della nobile famiglia Caraffa Napolitana. Egli dopo effere fato Pro-Legato di Urbino, Governatore di Camerino, e di Ancona, Arcivefcovo di Larifia, e Nunzio Apoftolico in Firenze fii creato Cardinale da Benedetto XIII. Pasò anch'egli alle fedi Oftienfe, e Veliterna nel di 17 Novembre dell'anno 1751.

Nel 1747 ai a4 di Febrajo le prime dodici Monache del 1747. Confervatorio di Gettie Alaria fectro profellione folenne inmano di quefto Vefcovo. Convivono in Comunità, ed il loro infituto è quello di ammaeftrare le fanciulle della Città. Dipendono affoltramente dal Vefcovo, a diffuzione di quelle della-Concezione che hanno un Card. Protettore, e furono ftabilite dalla pieta di un certo Pietro Mavilio, che fin dalli 14 Febbrajo del 1735 vi fece donazione di tutti i fuoi beni, e vi fece edificare una Chiefina ben propria.

CXXXIX. Nel 1751 fti eletto Gio. Battifla II. Spinola Ge-1751. noverle eccellente Legida. Era flato Referendario delle Segnature di Grazia, e di Giultizia, Prefetto di Benevento, e Governatore di Roma, e dopo effer flato creato Cardinale fti dichiarato Legado di Bologna. Morti ni Albano ai 22 Agofto del 1754, mui il di lui Cadavero fti trasportato di notte tempo in Roma, non fenza torto della fua Cattedrale, e fti ripofto nella fepoltura della famiglia Negroni nella Chiefa del Gesù come avea disposto nell' untitimo fito Tefamento.

CXL. Francesco VI. Borghese Romano da Vescovo di Tra-1752janopoli, e Maggiordomo Pontificio si creato Cardinale di S. Silvestro in Capite, e prese a governare la nostra Chiesa nel 1752, indi nel 1759 otto a quella di Porto.

Ordino questo Vescovo che si affiggesse una lapide nella. Sagrestia della Cattedrale di questa Città in gratitudine della muficenza del Cardinal Lercarj, che è del tenore seguente.

NICO-

NICOLAO MARIA LERCARIO

IANYENSI
S. R. E. CARDINALI
OMNIVM VIRTUTUM GENERE
LIBERALITATE PRESERTIM IN PAVPERES
PRESTANTISSIMO
QYOD ÆDES ALBANI MAGNIFICE EXTRUCTAS
CVM OMNI SVPELLECTILE
VSVFRUCTO TANTUM HEREDIBUS RELICTO
ECCLÆ AC EPIS ALBANENSIBVS LEGAVERIT
FRANCISCUS S. R. E. CARD. BURGHESIVS
ENECOPYS ALBANENSIS
NI TANTÆ LARGITIONIS
EXCIDERET MEJORIA
MONYMENTUM POSVIT

Questo Cardinale avea fatto edificare un Palazzo in Albano per ricevervi il Papa Benedetto XIII nel suo viaggio a Benevento, per cui vi fu posta una bella lapide, che vi esiste ancora, e vedendo, che i Vescovi quando venivano alla sor Sede erano obbligati di andar vagando, lo donò alla mensa Vescovile, e contribuì anch' esso in questa guisa a restituire in parte il decoro antico alla nostra Città. Mentre scrivo quest' Episcopio va mutando di aspetto sotto il dominio dell'odierno Vescovo, che godendo di rifiedervi per sei mesi continui dell'anno lo sa riattare, e ridurre al delicato gusto della sua nazione, e del secolo. Questo secolo appunto può chiamarsi il secolo felice per questa Città, si perchè gode della presenza di un tanto Pastore, si perchè il gloriofo Regnante Pontefice vi ha restituito l'antico tragitto della via Romana, come finalmente, e perchè fulle rovine delle delizie de' Consolari antichi vi hanno i moderni Cavalieri, e Patrizi Romani, ad esempio di quelli, edificate le loro ville ed abitazioni di campagna per onorarla con la lor dimora. Metten-

ANNO ÆR. CHR. MDCCLVII.

Mettendo in diparte quella del Collegio de Propaganda Fide

e l'altra del Collegio Nazarrae, già della Cafa Panfilj, le più riagnardevoli fono quelle della Commenda di S. Paolo fiulle rovinei
del Caftro Pretorio di proprieta dell' Ecciña Cafa Cefarini, e
ugelle dell' Ecciñe famiglie Corfini, Doria, Mattei, ed. Altierl,
oltre le altre molte d'Illudri: Cavalierl, e Baroni, che tralafciamo di numerare per amore della brevità, e che pofiono vederfi
nella pianta della Città, che offriremo qui apprefio. Non è però
da diffinularia, che il Sig-Principe D. Emillo Altieri vi ricevette
a giorni noftri il Sommo Pontefice PlO VI, giacchè vi fià pofia
una lapide, nella quale l'indultre Autore per Profupopeja induce
quella villa a parlare, ed a narrare queflo fatto in verif Catulliani (σ).

CXLI. Ora per far ritorno ai Vescovi, osserviamo, che il 1759fuccessore di Borghese su il Cardinal Carlo Alberto Guidobano Cavalchini da Tortona. Fù eletto nel 1759, e dopo aver governata
la nostra Chiesa per lo spazio di quasi quattro anni, sece passaggio

a quella d'Oilia, e Velletri.

CXLII. Fabrizio II. Sorbelloni patrizio Milanefe nel 1763 1763. 
feguitò i fio Antecefiore nella prima Cattedta, e nel 1774 nella 
feconda. Queflo Vefcoro nell'anno 1764 fi refe la Città di Albano grata alla fua pietà, ed al fuo paterno 226, poichè trovandofi quella affitta da fame inevitabile, mediante il fio nimpegno 
ottenne provifioni tali, che non rintefe l'univerfale, terribile tlagello. 
1679-

CXLIII. FRANCESCO GIOACCHINO DE PIERRE DE BERNIS nominato Cardinale proprie mota, li 2. Ottobre del 1758 per l'ozione del fuo antecefore ad Oftia, e Velletri, fiù destinato alla nostra Chiesa li 18. Aprile del 1774. Perisca-

(b) Anno Sal, H. 1780. 12. Kal. Majas.

Penythes creptus Section unfem Dom reite 1914; Sec som combater Angellem gangen parti ferre avantum Que reconstitutent print Palaten Grift Maximum Optimafyan Princept; Dignastra midi vililala politic et ili dare tautus lyfe quom fi Un theretone has meridatum Parca ai lantia, raillemague tellum Para ai lantia, raillemague tellum Para ai lantia, raillemague tellum Para gas Villuda bonere que politic Petidos plaris ero midi angue villem Omans, voli midum, ann proventaly

Emilius Hieron, F. Alterius Familia Princeps nomine foo & fuor, P. C.

mai la memoria di fiortunato giorno, che per la propria fellicità lo vide Albano federe in quella Cattedra. Il dovere di me, che fetrivo ora farebbe di rilevare la Pietà di questo Cardinale, il fluo paterno amore verso il popolo a se commesso, la fiu vigilanza, ed il fiuo zelo passorate, giusto ugualmente farebbe il rammentare i doni, de quall Eggi ha ricolma la Chiefa sia Sposa, le rendite Vescovilii tutte abbandonate unicamente per il decoro di quella, e le rette sia intenzioni nel procurar larghi fovvenimenti al gregge dal Cielo dessinatoli procurario larghi sovvenimenti al gregge dal Cielo dessinatoli procurato larghi devonimenti al gregge dal Cielo dessinatoli procurato larghi devonimenti al gregge dal Cielo dessinatoli procurato larghi devonimenti al gregge dal viene procurato larghi devonimenti procurato del controlo della relacione, di Clero, ed il Popolo tutto per me le ridicano, ed inagromento di vera grattitudine le predictiono incessimemente.

Nacque FRANCESCO GIOACCHINO a Gioacchio Barone di Castel-Nuovo, e di Presailles, Signore, e Marchese di Bernis, di S. Marcello &c. &c. ed a Maria Elifabetta du Chaffel, l'uno, e l'altra della più antica ed illustre Nobiltà. Terminati i primi studi, per li suoi rari talenti, e per l'amore alle belle Lettere, ed alla Poesia (di cui vari saggi comparvero al pubblico bastantemente conosciuti per la grazia, e per l'immaginazione la più felice ) nell'età più giovanile fu ricevuto dall' Accademia. Francese nel 1744, e si rese a tutti caro, ed ammirabile, Passando ai studj più serj, e più profondl adattati allo stato Ecclefiaftico, al quale s' era deffinato, s' innoltrò nella Scienza della Sagra Teologia dirigendo particolarmente le fue ricerche, e le fue meditazioni fulla difesa degl'Articoli principali della nostra S. Fede contro i diversi sistemi d'empietà di ogni tempo, e d'ogni fetta, e preparando contro di loro una fomma d'armi tutte in un corpo, nel quale alla folidità degl'argomenti riunita la venustà, e le grazie della Poesia, promette un'opera per ogni modo interessantissima all' Universo Cattolico, che impaziente di goderne, colla più giusta premura l'attende. Allora fu, che non ancor Diacono fu ricevuto Canonico, e Conte del nobile, ed antico Capitolo di Brioude nell' Avernia, e poi Canonico, e Conte dell' illustre Capitolo di Lione. La felicità temporale dell'uman genere occupava ancora l'animo indefesso dello studioso, e nobile Giovane, che nel filenzio, e nella quiete del fuo flato d'allora, feriamente, e con profitto fludiava i principi del Governo, e della Scienza Politica. Sotto questi diversi, e pregievolissimi aspetti conosciuto da Luigi XV, su nominato Ambasciadore a Venezia, Ambasciadore Straordinario in Spagna, e Ministro Plenspotenziario per i

trattati di Verfailles, con la Corte di Vienna, Configliere di Stato Ecclefiatico, Ambafciadore prefio le MM. Impp. di Maria Tercia, e Francefco I. Imperatore, Minifiro di Stato, Segretario di Stato, e Minifiro degl' affait firanieri, e finalmente Commendatore dell' Ordine dello Spirito S. Creato Cardinale, li 2. Ottobre 17,58 ed Arcivefcovo d' Alby nel 1764 fit mandato per il Conclavenel quale fie eletto Clemente XIV., e da quedlo tempo fi nominato Minifiro Plenipotenziario prefio la S. Sede, e Protettore delle Chiefe Gallicane in Roma, dove fià 3 dal Mondo intero meglio, ch'io mai lo potrel dire, con qual dignità, e felicità corrifponde alla confiderza del fino Sovrano, agl' dirigi dovuti alla Sede Apo-flolica, e come s'occupi nel far gl'onori della fia Nazionea Ill' Europa intera 3 dal che fiam perfuña, che tutti unanimi fi troveranno con noi nell' augurio di vederlo per lungo tempo confervago dal Ciclo in fi fatte cutte, e faufle circodianze.

FINE.

# INDICE UNIVERSALE

## DE' NOMI E DELLE COSE NOTABILI.

### A

A Bito de' Rè Albani qual foffe . Lib. 1. Cap. 3. pag. 28.

Aborigeni qual Regno avessero, es loro origine. l.1. c. 1. p. 14. (c)
Accensore che sosse. l.2. c.2. p. 108.
Acilio Glabrione Console combatte con un Leone nell'ansiteatro Al-

bano. l.2. c.6. p.143. Accolti Pietro VIII. Vefc. LXXVIII. d'Albano. l.3. c.7. p.235.

Acqua Albana, ed Acquedotti antichi . l.z. c.5. p. 132. AdJa d' Ferdinando Vese. CXXXIV.

d'Alb. 1-3. c.8. p. 253. Agrippa Silvio decimo Re Albano. 1-1. c.4. p. 34.

Agro Albano, e fua estensione. l. 2.

Alba-Longa edificata, e sua situazione. l.1. c.2. p.19.

Etimologia del fuo nome. p.21.
Non riconofice Romolo per fuo Rè
e fi pone in libertà c. 6. p. 46.
Si fottomette ai Romani dopo il
combattimento degl' Orazi, ...
Curiazi c. 6. p. 56.

E' diffrutta da Tullo Offilio terzo Rè de' Rom. c.10, p.60.

Alba Silvio quinto Re Albano. l.s.

6.4. p.33.
Alba Nuova, o fia media fra Alba-Longa, ed Albano, e fuoi principi. 1.2. c.1. p.10.

Come distingueasi dall' Alba de' Marsi ivi .

Deserizione del sito d'ambedue.

Dichiarata Municipio Romano. Dif-

fertazione prelim . p. 7. l. 2. c. 2. p. 99. 105. Elogi fatti da Cicerone alla mede-

fima . p. 108.

Muta nome in Albano . l. 2. c. 4.

p. 149. Albanefi efenti dalle Gabelle della... Cavalleria, e del Macinato. l. 3.

C. 5. p. 199. Favoriscono Federico Enobarbo ivi - p. 206.

Sono molesti ai Velletrani che ricorrono al Papa Lione X. 1. 3. cap. 7. p. 234.

Albaniese, ciò che propriamente fignificasse. 1.2. c.3. p.113. Albano ciò, che propriamente s' in-

tendesse presidenti. Differtazione prelim . p.9.1.2. c.6.p.137. D'onde venisse questo nome alla

Città moderna . p. 10. Ridotto ad un oppidulo . l. 3. c. 1. p. 179.

E' inveflito alla Cafa Savelli dal Imperador Ottone. l. 3. c. 4. p. 192. Obbedifce al Papa . l. 3. c 5. p. 197. E' affediato dai nemici del Papa da cui vien liberato dall' affedio.

p. 201. Riceve Pafquale II. discacciato da Romani. p.202.

Obbedifce ai Romani, indi è ricucuperato dal Papa. p.204.

E' difrutto dai Romani. p.207. E' investito nuovamente alla Cafa Savelli dall'Imp. l.3. c.6. 214. E' fortificato da Giacomo Savelli.

E' faccheggiato dai Saraceni i ivi .
E' faccheggiato dal Cardinal Vitelleschi . 1-3. c.7. p.227.

E' con-

E' conquistato dall' Esercito Ecclefiastico, è infestato dal Duca di Calabria, e distrutto da Paolo Orsini, e Giorgio Santaeroce. ivi p.230.

E' meflo a fuoco da Fernardo di Toledo Duca d'Alba, ivi p. 237. E' comprato dalla R. Camera Apofiolica ivi p. 250. Alberto Vescovo XXIV d'Alb. 1. 3.

e. 5, p. 204.
Albino Vefe, XXXIX d'Alb. ivi p. 209.
Albula fiume qual foffe, l.I.c.1.p.17.
Alleanza fra Albani, e Romani, l.I.

Rotta a caula de primi . p. 50.
Algido Oppido . Append. l. L. p. 97.
e. 13: p. 75: c. 14: p. 82.
Etimologia del fuo nome . Differt.

Alloggiamento de' Pretoriani stabilito in Alba chiamato Mansione Albana, e Castro Pretorio. 1.2. c.2.

p. 105-Alvarez Gio.VIII. Vefc.XCIII. d'Alb. p. 232-

Ameriola Colonia Albana appendice. lib. L. p. 96. Amulio decimo quinto Rè Albano de-

pone il fratello Numitore dal Regno. L. C. S. p. 37.

Efercita la Tirannide in Alba, e.

eommette enormi fcelleraggini.
ivi. :

E'uccifo dai pronipoti. ivi p.42.

Anaftafio Vefcovo XXVIII d'Alb. l. 3. c. 5. p. 197-Andrea L. Vefc. VIII. d'Alb. l. 3. c. 3. p. 187-

Antiteatro Albano . La e. 6 p. 139.
140. 148.
Annibale fi accampa prefio Foro Po-

Annibale fi accampa prefio Foro Popilio La.c. Ll. p. 104 Anno Albano di qual durata toffe. Ll. c. 7. p. 49.

M. Antonio va in Alba per rendersi obbedienti due legioni · 1.2. c.2. p. 109. L.Antonio và in Alba, e a furla d'oro fi rende obbedienti due Legioni Romane. ivi

Anzio Colonia Albana . Append. lib.l. p. 63. l. 3. c. 2. p. 182. Ardea Sede de Rutuli fogetta al Ve-

Ardea Sede de Rutuli fogetta al Vefcovo d'Alb. L 3 c c 2 p. 180. Aricia Colonia Albana Append. L 1.

Oggi detta la Riccia fogetta al Ve-

fcovo d'Alb. L. 3. c. 2. p. 182. Arnoldo Vefc L. d'Alb. L. 3. c. 6. p. 220. , Afcanio chi foffe . l. 1. e. 1. p. 16. Fredita il Regno Latino . ivi . Vince gl' Etrufchi in battaglia . ivi .

Riconofce Silvio per proprio fratello, e riceve Lavinia alla Corteivi p. 18.

Edifica Alba Longa. l. 1. c.2, p.19.
S'occupa nel render felice la fua
Città. ivi p. 21.23.
Edifica Fidene, ed Anzio. ivi p.26.
Muore. ivi p. 27.

Muore . ivi p. 17.
Anaslasio Vesc. III. d'Alb. l. 3. e. 2.
p. 184.
Atis Silvio sesso Rè Albano . l.1.c.4.

P-33. Aventino Silvio duodecimo Rè Albano. ivi 35.

## R

Bafilica di S. Gio, Battifla d' Albano fatta edificare dal Grap Costan-

tino · l.3 · c.1 · p.177 ·
Basilica di S. Pietro di Alb. ristaurata
da Lione III. Pontesice · la 3 ·
c. 3 · p. 189 ·

Bafilio Vefcovo XXIII. d' Alb. 1.3.

Bafarilievi Volfci in terra cotta eonfervati nel Mufeo Borgia in Velletri . h.i. c-3-p-29.

Altri . Altri trovati nelle rovine della...
villa Clodia. La. c.4. p.128.
Altro rapprefentante Romolo, e Remo. L. 2. c.3. p.124. c.5. p.130.

Altro rappresentante l'apoteosi d'Omero. 1.2. c.6. p.146.

Altro rappresentante Nostra Signora detta delle Grazie . 1.3. c. 7-

Bellai du Giovanni VII Vefc. XCI.

d'Alb. L 3. c. 7. p. 238.

Benedetto Vefeovo XIII di Albano.

Benedetto Pfeudo-Vescovo Albanefe . ivi .

Bentivenghi de Bentivenga Vescovo XLVII. d'Alb. 1.3. c. 6. p. 217. Bernieri Girolamo III. Vescovo CXV.

d'Alb. 1-3- c.8. p-244. Bernis de (Vedi) de Pierre.

Berti Girolamo Cittadino Albaneles uomo illustre per fantità. 1.3. c. 8. p. 246.

Bocca di Porco Pictro II. Vesc. XX. d' Alb. l. 3. c. 5. p. 194. Bola Colonia Albana appendice . l. 1.

p. 97. Bolla antica de' Vescovi di Carpentras-

fo . l. 2. c. 2. p. 185.

Bolla Pontificia di Pafquale II. in favore degl' Albanefi, ed efame

fulla medefima. l. 3. c.5. p.198.
Bolla d'Onorio III. in favore della
Chiefa d'Albano. l.3. c.6. p.211.

Riconofciuta per genuina da Niccolò III Papa i ivi 217. S.Bonaventura Fidanza Vescovo XLV.

d'Alb. 1.3. c.6. p.216. Boncompagni Giacomo II. Vefeovo

CXXXVI. d'Alb. 1.3. c.8. p.254. Bonelli Michele Vcfe. CVIII. d'Albano . 1.3. c.7. p.241.

Erige il Capitolo nella fua Cattedrale . p.242.

Borghefe Francesco VI. Vesc. CXL.
d'Alb. 1.3. c.8. p.255.

Borghetto Castello . L 3 . C . 2 . p.181.

Borgia Roderico Vefe. LXIII. d'Albano. la 3. e. 7. p. 229. Borgia Gaspare Vese. CXXIII. d'Alba-

no . L 3. c. 8. p.246.
Boville Municipio antico Romano.
1. 2. c. 2. p. 102. c. 6. p. 146.

Ora dipendenza del Velc. d'Albano.

Bovillesi chiamati Albani-Longani. 1,2.

Bouillon de della Torre Emanuele Teodofio Vefe. CXXXII. d' Alb. 1.3. c. 8. p. 249.

Brancacci Niccolò II. Vefeovo LVI. d'Albano . l. 2. c. 6. p. 224. Brekfpcar Niccolò I. Vefe. XXXVI. d'Albano . l. 3. c. 5. p. 205.

Briconnet Guglicimo Vefeovo LXX. d'Alb. 1.3. c.7. p. 233.

## C

C Abiri adorati ne'bassi tempi nel Tempio di Giove Laziale sul Monte Albano . Lib. I. e. 15. p. 86. Calandrini Filippo I. Vesc. LXII. d'Alb.

L 3. e. 7. p. 228.
Caligola gode di effer chiamato Giove Laziale. L. e. 15. p. 84.
Si trattiene nella fua villa Albana per la morte di Drufilla. L. 26.66.

p. 138.
Calvani Pelagio Vefe.XLII. d'Albano.
1.3. c.6. p. 210.
gli fi confermano i diritti tempora-

li fulla Città dal Papa Onorio III.

Cameria Colonia Albana. Appendice.

Campanile della Chiefa di S. Pietro d'Albano a qual fecolo fia riferibile. L 3. c. 3. p. 189.

Campeggio Lorenzo III. Vefe. LXXXV.
d'Alb. 13. c. 7. p. 236.
Campo di Annibale. 11. c. 19. p.82.
Capitolo di Albano, e fua fondazio-

ne .

ne. l. 3. c. 7. p. 242. Cappuccini, e fondazione del loro Convento in Alb. 1.3. c.8. p.245. Caraffa Oliviero Vesc.LXIV.d'Albano.

l. 3. c. 7. p. 229. Riporta una famola vittoria contro

de' Turchi - p. 230. Caraffa Gio. Pietro Vescovo LXXXIXd'Alb. ivi 337.

Caraffa Pier Luigi Vefc. CXXXVIII. d'Alb. L 3. c. & p. 255. Riceve la professione di alcune Mo-

nache del Conservatorio di Gesù , e Maria . ivi . Carcere Albano descritto da Diodoro

Siculo . L 2. c. 2. p. 106. Carmelitani stabiliti in Albano. 1. 3.

c. 7. p. 240. Carna Dea adorata in Alba-Longa, chi fosse . L L c. 4 p. 36 Carpegna Ulderico Vesc. CXXVIII.

d'Alb. l. 3. c. 8. p. 248. Carta Topografica dell' Antichistimo Lazio, o sia del Regno Albano.

L 1. p. 88. Altra iconografica dell'odierna Città

d'Albano . l. 3. c. & Castel Candolfo . 1.3. c. 2. p. 181. Castello d' Inuo Colonia Albana. Ap-

pend. L p. 93. Capeto Silvio ottavo Rè Albano.

Capi, o sia Capys settimo Rè Albano.

ivi 33. Caput Aqua Ferentina che fosse, e dove efifteffe . L. L. 15. p. 84. Cavalchini Carlo Alberto Guidobono Vefc. CXLI. d'Alb. 1.3.c.8.p.257.

Cavalleria forta di Gabella . 1.3. c.5. p. 198. Cefare cala trionfante dal Monte Alba-

no. L. L. c. 15. p. 84. Chevrieres de Rodolfo L. Vesc. XLIV.

di Albano . l. 3. c. 6. 216. Chiefa di S. Pancrazio riflaurata da Lione III Pontefice. 1.3.c.3.p.188.

Riftaurata dal Card. Chigi.c.8.p.149.

Ristaurata dal Card.d'Adda. ivi 253. Di S.Pietro dedicata dai primi Cristiani Albanesi . L 3. c.1. p. 177. Ristaurata da Lione III. Pontefice .

c. 3. p. 180. Unita alla Cattedrale del Card.Bonelli . c. 7. p. 242.

Dî S.Ambrogio unita parimenti dal detto Cardinale alla Cattedrale . ivi.

Della Rotonda detta S. Maria Minore, e S.Niccolò donata da Innocenzo III. a Monaci di S.Paolo

di Roma . l. 3. c. 6. p. 210. Confagrata da Niccolò Vescovo di Tortiboli . ivi 220

Venduta dai Monaci Girolamini al Vescovo Gio. Battisla Pallotta per comodo del Seminario . 1.3. c.8. P. 248

Di S. Angelo dove efistesse. 1. 3. C. C. p. 218.

Di S.Rocco, e fua fondazione, c.8. P- 247-

Chigi Flavio Vesc. CXXXI. d'Albano. ivi 249. Cibo Mari Lorenzo I. Vesc. LXVIII.

d'Alb. c.7. p. 232. C. Cicereio Propretore di Corficatrionfa di quell'isola nel Monte Albano . L L c . 15. p. 85. Cimiteri Cristiani esistenti nel Terri-

torio d'Albano, e loro descrizione . L 3. c. I. p. 173-Cippi antichi sepolerali . 1.2.c.3.p.119.

c 110. Ciocchi Antonio Maria Vesc.LXXVII. d'Alb. L 3. c. 7. p. 235.

Clodio dove fosse ucciso da Milone, e dove sepolto . L 2. c. 4. p.126. C. Cluilio, o fia Clelio Dittatore

Albano. L 1. c. 6. p. 50. Muore improvvisamente nella sua

tenda. L. c. & p. 52. Collazia Colonia Albana. Appendice .

lib. 1. pag. 92. Collegio de Sacerdoti instituito a Minerva nerva da Domiziano in Alba . L2.

Colonie Albane notate da Virgilio.

Append. l. 1. p. 91.
Colosso di Domiziano trovato fra le rovine della Villa Clodia. l. 2.
c. 4. p. 128.

Conca Callello fogetto al Vescovo d'Albano. L. 3- c. 2- p. 181.

Concilj Ferentini che fossero, dove si convocassero, e loro durata. L L c.6.p.46.c.7.p.48.c.9.p.56.63.64.

65.66. c. 13. p. 76. 77.

Congiario donato al popolo d' Alba
dall' Imp. Domiziano . l. 2. c. 6.
p. 143.

Congiura contro di Afcanio per la ritirata di Lavinia nelle felve. L. C. I. p. 18.

Congiura formata dai Latini ful Monte Albano contro Seflo Giul.Cefare, e Marzio Filippo Confoli.

Confervatorio di Gesù, e Maria, e fua fondazione. 1.3. c.8. p.255.

Conti Bonifazio L.Vefe, XXII. di Albano. l. 3. c. 5. p. 194 Confagra l'altare maggiore della. Rotonda. l. 3. c. 6. p. 223.

Conventuali V. Frati Minori Cora Colonia Albana Append 1, p. 03.

Cornelio Marco Veic. LXXIX. d'Alb. L 3. c. 7. p. 235.

Cornelio Federico Vesc. CXXV.d'Albano . l. 3. c. 8. p. 247.

no . l. 3. c. 8. p. 247. Corneo Fulvio Vefc. CII. d'Albano . l. 3. c. 7. p. 241.

Cofta Giorgio Vefc.LXVII. d'Albano. ivi 231. Coftantino fa edificare una Basilica in

Albano e l'arricchisce di molti doni . l. 3. c. 1. p. 177. Costanzo Vescovo XII. di Albano . l. 2.

Lostanzo Veicovo XII. di Albano. 1.2.
L. 3. p. 187.
Costumi degl'antichissimi Latini. Append. lib. L. p. 89.

Cotta Messalino presiede all' Albano

di Domiziano. L. 2. c. 6, p. 140. Crifogono Vescovo IV. di Albano. L. 3. c. 2. p. 184.

Crustumio, o Crustumerio Colonia.

Albana append. L. p. 94, 96.
Cupis de Gio. Domenico Vesc. LXXXII.
d' Albano. L. HI. c. 7. p. 236.

## D

Decimo Castello foggetto al Vefcovo d'Albano. l.3- c.2. p.181. Dedicazioni fatte in Alba a varie deità del Paganesimo. L.2. c.3. p.12a. Deti Gio, Battisa L. Vescovo CXX.

Deti Gio. Battista L. Vescovo CXX. d'Albano. 1.3. c.f. p.245. Deza Pietro X. Vesc. CXI. d'Albano.

Diocesi antica del Vescovo d'Albano.

Dionisso Vesc. . d'Albano. ivi p.183.
Domiziano Imp.ingrandisse la sua villa
Albana, e vi rissed buona parte dell' anno. l. 22. c. 6. p. 139.
Vi giudica delle cause. e vi for-

vi giudica delle caute, e vi forma referietto ivi. append. L. 2. n. 41. Fà edificare un Tempio a Minerva

in Alba . L 2, c. 6, p. 140. Vi celebra in fuo onore molte fefic. ivi

Vi edifica un colleggio de' Sacerdoti. ivi. Vi favorifce le fettere, e corona i più famofi poeti. p. 141.

Vi da la caccia delle fiere, e vi dispensa il congiario. p. 143. Vimbandisce lautissime cene, e sufeita la quissione della maniera onde cuocere un Pesce Rombo.

Prende diletto di condursi in barca nel Lago Albano Differt, prelim-

p. 3. L 2. c. 6. p. 148.

Edico-

rio Albano . L.2. cap. un. p. 151. Euftrafio Vesc.XI. d'Alb. L3.e.3.p. 187.

E Dieola di C. Cicerejo dedieata a Giunone Moneta sul Monte Albano. l. 12 c. 12a p. 64.

Fmbrici mareati ne' quali fembra leggerfi il none di Lucio Antonio trovati in Alba. La. e. 2. p. 109. Altri trovati ful Monte Albano. Lt.

cap.12. pag.70.
Altri col nome di Silla trovati nel territorio Albano. 1.2.c.3.p.121.

Altri trovati nelle rovine della villa Clodia. l. 2. e. 4. p. 128. Altri ne quali fembra leggerfi il nome di Elio Sejano configliere

di Tiberio trovati in Alba . L2. e. 6. p. 138. Altro trovato parimeni in Alba eol

Altro trovato parimenti in Alba col nome di Tiberio Claudio. ivi. Emiffario fatto al Lago Albano per confulto dell' oracolo Delfico.

Vera eaufa per la quale fù aperto fpiegata da Ciecrone. l.2.e.1.p.99.
Modo ehe si tenne nel lavorario.

Differtazione prel num ll. p. 4. Enea approda a Laurento Città degl' Aborigeni L 1. e. 1. p. 14. Prende in moglie Lavinia figlia del

Rè Latino . p. 15. Muore in battaglia, ed è deifiea-

to. p. 16.
Enea Silvio terzo Rè Albano. L. 1.
e. 4. p. 31.
B. Enrico Vefe. XXXVIII. d'Albano.

l. 3. c. 5. p. 208. Epifanio Vefcovo VI. d' Albano . l.3. c. 3. p. 186.

Epifeopi artichi dei Vefcovi d' Albano . l. 3 . c. 2, p. 180, c. 3, p. 188, Moderno donato dal Cardinal Niccolò Lercari . l. 2, c. 8, p. 256. Eftrées d' Cefare Vefcovo CXXXIII.

d' Albano. ivi 251. Eugenia specie d'uva eoltivata

Eugenia specie d'uva eoltivata con profitto dagl'antiehi nel territoF

F Amiglie principali d'Alba-Longa.

Famiglie d'Alba Municipio Romano . 1. 2. e. 3. p. 114. Feltri della Rovere Giulio Vesco-

Feltri della Rovere Giulio Vescovo XCIX. d'Alb. 1.3. c.7. p.240. Ferentina, o sia lueo, ed oppido di Ferentina, che sosse, e dove esse

flesse. l.1.e.6.p.46. c.13.p.75.78.

Ferie Latine che fossero. l.1.c.12.p.71.

Loro durata, a cause del lor rinuo-

vamento. p.72.
Fasti, o siano registri delle medesime. ivi.

Riverenza in cui l'ebbero i Roma-

ni. p. 74.

Ferreri Bonifazio II. Vefc. LXXXIV.

d'Albano. l. 3. c. 7. p. 236.

Fertilità del terreno Albano. eap. uni-

co · p. 150. Ficana Colonia Albana · append.lib.r.

p. 96. Ficulnea Colonia Albana. ivi. Fidanza V. S. Bonaventura.

Fidena Colonia Albana. ivi p. 91. Fieschi Niceolò III. Vescovo LXXVI.

d'Albano . l. 3. e. 7. p. 235. Filonardi Enrico Vefe. XC. d'Albano . p. 237.

Flamini quinquennali Sacerdoti di Minerva in Alba . La. c.6. p.140-Foatieo specie di gabella de bassi tempi l. 2. c.8. p. 242.

pi. l. 3. e. 8. p. 243.
Foix de Pietro VII. Velcovo IVIII.
d' Albano. l. 3. e. 7. p. 226.
Foro Popilio Oppido. l. 1. e. 13. p. 75.

78. c. 14. p. 81. 82.
Fossa Clelia che fosse, e dove esselefe . 1. 1. e. 8. p. 51-55.

Four du Vitale II. Ves. Ll. d'Albanos. l. 3. e. 6. p. 221. Frati Minori stabiliti nel territorio d' Albano, c loro antico Convento. 1. 3. c. 6. p. 221. Chiamati in Città dal Cardinal-Moroni . l. 3. c. 6. p. 239.

Abio Colonia Albana appendi-G ce . lib. 1. p. 91. Galcotti Riari Rafaelle Vefc. LXIX. d'Albano . 1. 3. c. 7. p. 233. Galli fi accampano nella valle Alba-

na, e sono disfatti da Camillo, e da Lenatc . L 1. c. 14. p.80. Si fortificano nella Rocca Albana . ivi. Gallio Tolomco Vesc. CV. d' Albano.

L 3. c. 7. p. 241. Galtero Vescovo XXVII. d' Alb. l. 2. c. 5. p. 206. Gambara Francesco IV. Vescovo CIII.

d' Albano . ivi . Genzano Castello soggetto al Vescovo d' Albano . 1. 3. c. 2. p. 181.

Gefualdi Alfonfo Vescovo CIV.d'Alba-Ginnetti Marzio Velc. CXXV. d'Alba-

no . l. 3. c. 8. p. 247 Giovanni L. Vescovo XIX. d' Albano. L 3. C. 4. P. 193.

Giovanni Struma Pícudo-Vescovo IId'Albano . L 3. c. 5. p. 20 Giovanni II. Vescovo XI. d'Albano.

1.3. c. 6. p. 209. Giovanni Pfeudo-Vescovo IV. d'Alba-

no . l. 3. c. 6. p. 224. Giove Laziale adorato ful Monte Albano . l. 1. c. 12. p. 67. Sagrifizi umani offerti al medesimo

fin al sccolo quarto della Chiesa. l. 3. c. 1. p. 176. Giovenale Vescovo VII. d'Albano.

l. 3. c. 3. p. 186. Giulio figlio d'Ascanio contende il Regno a Silvio, e la causa si de-

cide dal Popolo . l.1.c.3.p.27.28.

Giulio Procolo noblle Cittadino d'Alba-Longa procura l'Apoteofi di Romolo . l. r. c.7 p.49 Giuoco Trojano coftumato in Alba-

Longa che fosse . LI. c.2. p.26. Quinquatri, e Giovenali che fosse-

10 . La c.6. p.140. Gladiatori celebrati nell'anfiteatro Albano . p. 143-

Gouth de Bernardo Vescovo XLVII. d'Albano. L 3. c. 6. p. 219 Gregorio Vescovo XVII. d'Alb. 1. 3.

Grimaldi Girolamo IV. Vefc. CXXX. d'Albano . 1.3. c.8, p.248.

Frà Angelo suffraganco della Chicsa d'Albano . p. 249 Grimani Domenico I. Vescovo LXXI.

d'Albano . 1.3. c.7. p.23 Grimoaldi Anglico Vcfc.LV.d'Albano .

l.3. c.6. p.224. Gualtero Vescovo XXVI. d' Albano . 1.3. p.5. p.195.

Guiberto Antipapa si fortifica in Albano . l. 3. c. 5. p. 195.

■ Nnocenzo I.Papa creduto Cittadino d' Albano . 1-3- c.2. p.183. S. Ippolito Vcfc. Portuenfe venerato nel secolo quarto del Cristianesimo in particolar modo dag!'Albanefi . l. 3. c. 1. p. 176

Iterij Pictro VI. Vescovo LIV. d'Albano . 1.3. c. 6. p. 224.

Abico Colonia Albana appendi-4 ce. l. 1. p. 95. Lago Albano, e sua descrizione. Dif-

fertazione prel. p. 2. & feq. Si crede un antico Vulcano . ivi 5. LL C-14- P-79:

Sua

Sua profondità, e circuito. L. c. 2. p. 20. (b).

Disposto dalla natura a guisa di Naumachia, e a tal uso adoprato da Domiziano. la 2. c. 6. p. 148. Sue cateratte p. 11.50.V. Emissario

Langio Matteo II. Vefcovo LXXXVI. d'Alb. l. 3. c. 7. p.236.

Lanuvio Cassello soggetto al Vescovo d' Albano L. 2. c. 2. p. 181.

Latino Rè degl' Aborigeni muore in battaglia. L. c. 1. p. 15.

Latino Silvio quarto Rè Albano. L. 1.

C. 4. p. 32. Lavinio edificato . | 1.c.1.p.15. ivi 2p-

pend. 94. 1.3. c.2. p.181. Laurento Sede degl'aborigeni fatta Co-

lonia Albana. append.lib.1. p.94.
Legge,che proibiva agl'Albani di maritafia agente flraniera.l.1.c.6.p.44Altra che proibiva alle donne Latine di bere il vino, pratticata in
Alba. c.6.c. p.48

Legioni Romane , acquartierate nel Municipio d' Alba . L 2. c. 2.

p. 108. 109. Lena offia Clena genere di veste usata dai Rè Albani . l.1.c.3. p.29.

Lercari Niccolò Card. dona alla menfa Vefcovile d'Albano il proprio Palazzo. 1.3. c. 2. p. 2.76. Lettera di S.Gregorio Magno al Magistrato, e Popolo d'Albano. 1.3.

c. 3. p. 186. Liber Criftofaro Vescovo XCVII d'Al-

Liguaggio degl' Albani quale fosse.

Line 1.Vefc.X. d'Alb. l. 3. c.3. p.187. Lione 1.Vefc.X.x.d'Alb. l. 3. c.3. p.187. Lione 11Vefc.XXX.d'Alb. l. 3. c. 5. p. 197. Lucifca moglie d'un certo Diodoro

fepolta nobilmente nel territorio Albano . l. 2. c. 3. p. 118. Luco di Ferentina l. 1. c. 10. p. 62. V. Fe-

Luco di Perentina l.1. c.10. p.62. V.Ferentina . Luftrazione che fosse l.2. c. 6. p.140. Luxempourg de Filippo II. Vesco-

Luxembourg de Filippo II. Vefcovo LXXII d' Alb. 1.3. c. 7. p.233. ν£

M. Marcello trionfa di Siracufa ful Monte Albano, l. 1. 3. c.7. p. 229.

Monte Albano L. L. C.15, p.84. Marino Caffello foggetto al Vescovo d' Albano L. L. C.2, p.181.

B. Matteo L. Veic. XXII. d' Albano .

l. 3. c. 5. p. 203. Medici Giovanni XI. Vescovo CXII. d'Alb. l.3. c.8. p.243.

Medullia Colonia Albana. appendice. lib. 1. p. 95. 96.

Metallo conico con greca iscrizione trovato in Alba municipio Romano e sua spiegazione. 1.2. c.2. p. 109. 110.

Mezzio Fuffezio fecondo Dittatore d'Alba-Longa propone a Tullo Rè de'Romani il combattimento degl' Orazi, e Curiazi, l.1. c.8.p.52a. Si fottomette agl'ordini de'Romani i. l.1a c.92. p.56.

E' ribelle, ed è punito con la morte, ivi p. 59.

Q. Minuzio Confole trionfa ful Monte Albano. l. L. c. 15. p. 85. Monache dell' ordine di S. Agodino in

Albano. 1.3. 6.6. p.220.

Monaftero detto di Palazuola, e sue vicende. ivi p. 215.

Di S.Paolo d'Albano, e sua ere-

zione i ivi p. 218.
Della Concezione detto delle Cappuccine, e fua fondazione l.3.c.8.

p. 246.
Monte Albano detto Monte Cave, e
fua riputazione Differtazione
prel. p. 6.

Vi piove fassi la prima volta. L. c. 10. p. 62. Vi piove fassi la seconda volta.

lib. L. cap. 15. pag. 82. Vi fi trionfa d'autorità militare.

pag. 85.

E' munito dal Senato per trattenere Annibale 1. 2. c. 2. p. 104 Il Serenissimo Cardinal Duca di York vi dedica una Chiefa alla

SSma Trinità . L 2. c. 12. p. 70 Moroni Giovanni IX. Vescovo XCVI. d' Albano . L 3 . c . 7 . 239 . Mulli specie di cotturni usati dai Rè

Albani . L 1 . c . 3 . p . 30 .

N Emi Castello soggetto al Vesc. d'Albano. L 3. c. 2. p. 181. Niccolò Pfeudo-Vefcovo.l. 3.c.6.p.242. Ninfei alla spiaggia del Lago Albano.

L 1. c. 15. p. 84 Nomento Colonia Alb. append. lib. 1.

pag. 91. 96. Numico fiume . lib. 1. c. 1. p. 16. (d) Numitore decimo quarto Rè Albano è detronizzato dal fratello Amu-

lio . L 1. c. 5. p. 37. Rintronizato dai Nipoti-l-1-c-5-p-42.

Mobono Vescovo V. d'Albano. l. 3. c. 3. p. 186. Onorio III. Pont ferive una Bolla in favore de Vescovi d'Albano, l.z.

c. 6. p. 211. Orazi, e Curiazi combattono per la patria . L. r. c. 8. p. 54

Orfini Giordano Vefc. LVII. d'Albano L 3. c. 7. p. 225.

Per avarizia rinunzia la Chiefa. d'Albano, ed introduce il costume dell' ozioni, ivi. Latino Vesc.LXI. d'Alb. ivi p.228.

Virginio Vescovo CXXIX d' Albano. L. 3. c. 8. p. 248. Offa d'Gaucelmo Vesc.LII. d'Albano.

1 3 · C · 6 · p · 222 · Ottone I. Imperatore dona Albano a

Virginio Savelli suo Capitano.

lib. 3. cap. 4. pag. 192. Ottone I. Vescovo XXV. d'Albano. l. 3. c. 5. p. 195

Ozione de fette Vescovadi Cardinalizi afliftenti da chi ebbe origine. 1. 3. c. 2. p. 130. c. 7. p. 225.

Acheco Pietro IX.Vescovo XCV. d'Albano . L 3. c. 7. p. 238. Palaziolo corrottamente detto Palazuola che fosse, e dove esistesse.

lib. 1. c. 12. p. 73. Paleotti Gabriele Vesc. CVII. d' Alb.

L 3. c. 7. p. 241. Pallotta Gio. Battiffa II. Vesc. d'Albano . CXXVII. l. 3. c. 8. p. 247. Paolo Emilio attende in Alba il de-

creto del Trionfo, e vi cuflodifce il Rè Perseo. L 2. c. 2. p. 106. Paolo L Vescovo XV. d'Albano . 1.3.

Paolucci Fabrizio L.Vescovo CXXXV. d' Albano . l. 3. c. 8. p. 254. Papareschi Pietro IV. Vescovo XXXV.

d' Albano . L 3. c. 5. p. 205. Papinio Stazio è coronato da Domiziano in Alba. L 2. c. 6. p. 142. Papirio Masone trionfa sul Monte Al-

bano . L. L. c. 15. p. 8. Patraffo Leonardo Vesc. XLIX. d'Albano . L 3. c. 6. p. 219.

Peperino che cofa fia. Differt.prel.p.5. Peretti Aleffandro II. Veicovo CXIX. l. 3. c. 8. p. 245. Andrea III. Velc. CXXI. d'Alb. ivi .

Perfeo Rè di Macedonia cuflodito nel carcere Albano. L 2. C.2. p. 106. Vi muore privato del fonno . p.107. Petronazio Vescovo XIV. d'Albano .

lib. 3. c. 4. p. 192 Piccolomini Giovanni V. Vesc. LXXXI. d' Albano lib. 3. cap. 7. pag. 236. Pico Luigi Vescovo CXXXVII.d Alba-

no . l. 3. c. &. p. 254. Pierre Pierre de Bernis de Francesco Gioacchino Vescovo CXLIII. d' Albano . p. 257. S. Pietro alle formelle Castello fog-

getto al Vescovo d' Albano. 1. 3. c. 2. p. 181. Pietro LVescovo XVI. d' Albano . 1.2.

S. Pietro III. Igneo Vescovo XXIV.

d' Albano . 1.3. c.5. p.195. Pietro V. Vescovo XLIII. d' Albano . lib. 3. c. 6. p. 214.

Pio Leonelli Rodolfo II. Vefc.XCII. d' Albano . l. 3. c. 7. p. 238. Pio Carlo Vescovo CXXII. d'Albano.

2 3. c. 8. p. 246. Pifani Francesco III. Vescovo XCIV.

d' Albano . L 3. c. 7. p. 238. Pitture Cristiane de fecoli intelici estflenti in Albano . l.3.c.1. p.174. Altra greca esprimente nostra Signora detta della Rotonda . L 3.

c. 3. p. 188. Poggio del Monte Albano Caftello fozetto al Vescovo d'Albano.

L 3. c. 2. p. 181. Politorio Colonia Albana appendice. lib. 1. p. 196.

Pomezia Colonia Albana . ivi p. 92. Popolo Albano tradotto in Roma da Tullo . L 1. p. 61.

Porca bianca augurio per l'edificazione d' Alba-Longa - la I. c. I. pag. L. c. 1. p. 20. Portamento dei Rè Albani . 1.1. c. 3.

pag. 28. 29. Preneste Colonia Albana, appendice.

lib. 1. pag. 95. Pretoriani d'Alba Nuova slimati da-Romani pel loro valore ricordato da Orazio, che vien illustrato in un passo difficile. 1.2-c.2.p.3. (p)

Uccidono Massimino, e il figlio. pag. 112. Priore de' Vescovi chi fosse . 1.3. c.2. pag. 180.

Proca Silvio decimoterzo Rè Albano; promove il culto di Carna da cui

fù liberato dalle fireghe nella fua fanciullezza . L 1. c. 4. p. 36. Prodigi seguiti sul Monte Albano. L 1. c. 15. p. 83

Pucci Lorenzo II. Vescovo d'Albano LXXX. L 3. c. 7. p. 235. Antonio Vefcovo LXXXVII. d'Alba-

no . pag. 236.

Ea Silvia Sacerdoteffa di Vefta. creduta compressa da Marte partorifce Romolo, e Remo. lib.1.

cap. 5. pag. 38. Rebiba Scipione Vescovo CI. d' Alba-

no . L 3. c. 7. p. 241. Recettacolo d'acque per comodo dell' Albano di Pompeo. l.2.c.5.p.132.

Remo condotto prigione dai Pastoriin Alba è fentenziato a morte. . I. c. 5. p. 40.

Remolini Francesco II. Vesc. LXXV. d' Albano . l. 3. c. 7. c. 234. Riccardo L. Vescovo XXVII. d' Alba-

no. l. 3. c. 5. p. 196. Riccardo II. Vescovo XXIX d' Alba-

no. pag. 197 Ricci Giovanni X. Vesc. C. d' Albano . l. 3. c. 7. p. 240.

Riccia . V. Aricia . Rocca Albana ciò che fosse; e dove efifteffe . L 1. c. 14. p. 81. Roderici Confalvi Vescovo XLVIII.

d' Albano . l. 3. c. 6. p. 219. Roma colonia Albana fondata . 1.1.c.6. p. 44. append. lib. 1. pag. 93.

Romano Vescovo II. d' Albano. lib.3. cap. 2. pag. 184. Rombo di straordinaria grandezza portato da Ancona a Domiziano in

Alba . lib. 2, c. 6, p. 144 Romolo Silvio undecimo Re Albano.

L L c. 4. p. 34. Romolo figlio di Rea Silvia unito al fratello uccide Amulio, e rintroniza

niza l'avo . l. I. c. 5. p. 42. Non è riconosciuto per Rè in Alba . L 1 . c . 6 . p . 46. Stabilisce un'alleanza tra Romani,

ed Albani . l. 1. c. 7. p. 49. Rapisce le Sabine per configlio dell' avo . l. 1. c. 6. p. 45.

Muore, e vien deificato per opera di Giulio Procolo Albano . p. 49-Rusticucci Girolamo. I. Vescovo CIX. d' Albano . l. 3. c. 7. p. 242.

### S

Abello detto Castel-Savello . l. 2. Cap. 2. pag. 182. Saccheggiato dal Cardinal Vitellefchi. l. 3. c. 7. p.,227. Abbandonato dagl'abitanti per mancanza d'acqua. l. 3. c. 8. p. 243.

Sabine rapite per configlio di Numitore . l. 1. c. 6. p. 45. Salviati Giovanni VI. Vefc. LXXXVIII.

d' Albano . l. 3. c. 7. p. 237. Santacroce Prospero Vescovo CVI.

d' Albano . ivi p. 241. Santangelo Gio. Michele Vefc. LXVI. d'Albano . ivi p. 272.

Satira di Giovenale tradotta. l. 2. c.6. D. 144

Savelli Virginio riceve l'investitura di Albano dall' Imperadore Ottone I. l. 3. c. 4. p. 192. Giacomo potentissimo Cittadino Romano . l. 3. c. 6. p. 223.

Antonello ricupera Albano . 1.2. C+ 7- P+ 230-Ultimo Duca di linea diretta uccifo nella Riccia . ivi . p. 238.

Giulio risiede in Albano, e vende la Riccia. l. 3. c. 8. p. 243. E' obbligato à vendere anche Albano. ivi p. 250.

Suo Palazzo affegnato al Rè Giacomo III. di Scozia. p. 251. Sauli Antonio Vescovo CXV. d' Alba-

no . ivi p. 244.

Scarampi Ludovico Vescovo LX d'Albano . l. q. c. 7. p. 227. Seminario, e sua erezione. 1. 3. c. 8. p. 246. Senato Romano chiamato in Alba da Domiziano . l. 2. c. 6. pag. 144.

S. Senatore creduto Cittadino di Albano . l. q. c. 2. p. 184. Sepoleri antichi esistenti in Albano.

e nel suo territorio. l. 2. c. 3. pa. 115. e feq. Degl'Orazj, e Curiazj. l.1.c.8.p.55.

Di un uomo confolare . l. 1. c.12. pag. 74-

Gentilizio della famiglia Clodia. l. 2. c. 4. p. 120.

Gentilizio della famiglia Gneja. 1.2. c. 5. p. 133. Di Pompeo Magno . ivi 134. & feq.

Di Antonello Savelli, e di Erfilia fua figlia . l. 3. c. 3. p. 190.

Serra Giacomo I. Vescovo LXXIII. d' Albano . l. 3. c. 7. p. 234 Seffi Gerardo XLI, Vescovo d' Alba-

по . l. 3. с. б. р. 210. Sfondrati Paolo II. Vesc. CXVII. d'Al-

bano . lib. 3. c. 8. p. 244-Sforza Francesco V. Vescovo CXVIII. d' Albano . p. 244-

S.Siffredo Vescovo di Carpentrasso creduto Cittadino d' Albano . l. 3. c. 2. p. 184.

Silvio fecondo Re Albano . l.1.c.3.p.28. Simoncelli Girolamo II. Vescovo CX. d' Albano 1. 3. c. 8. p. 243. Sinodo primo Albanese . 1.2.c.8.p.243.

Secondo Diocesano . p. 240. Sifira specie di veste l. 1. c. 3. p.30. Soderini Francesco I. Vescovo LXXIV.

d' Albano. l. 3. c. 7. p. 234. Solonio Castello soggetto al Vescovo. d' Albano . l. 3. c. a. p. 182. Sorbelloni Fabrizio II. Vescovo CXLII.

d' Albano . l. 3. c. 8. p. 257. Spada Bernardino Vescovo CXXIV. d' Albano . p. 247.

Spinola Gio.Battifla II.Vefc.CXXXIX. pag. 255.

S12-

Statue dei Penati fuggono dal tempio d' Alba . l. 1. c. 2. p. 23, Di M. Antonio fudò fangue . l. 1. c. 12. p. 64. V. Prodigi .

## T

Abella votiva dei Flavi. l. 2. c. 3. p. 123. Tagliavia Simone Vefe. CXIII. d' Albano . l. 3. c. 8. p. 244 Talairando Vesc. LIII. d'Albano. 1.3. с. б. р. 223. Tarquinio assoggetta i Latini. lib. 1. cap. 2. pag. 66. Tellene Colonia Albana. appendice. lib. 1. pag. 96. Tempio di Giano aperto in Alba-Longa. l. 1. c. 8. p. 51. Di Giove Laziale . 1.1. c.12. p.67. Di Diana sull'Aventino . l.1. c.11. pag. 64. Di Minerva in Alba Nuova. l. 2. сар. б. рад. 148. Tenara Castello soggetto al Vescovo d' Albano . l. 3. c. 2. p. 181. Teobaldo I. Vescovo XVIII. d'Albano l. 3. c. 4. p. 193. Teobaldo II. Vesc. XXI. d'Albano . l.3. c. 5. p. 194. Terme di Pompeo . l.2. c.5. p.141. Testatico genere di Gabella. lib. 2. cap. 8. pag. 253. Tiberino Silvio nono Rè Albano-late cap. 4. p. 34. Tiberio Imper- fi trattiene nella sua villa Albana . l. 2. c. 6. p. 138. Tiberio Vesc. IX. d'Albano. 1.3. c.3. pag. 187. Tibure Colonia Albana, appendice. lib. 1. p. 96. Tripodi antichi trovati in Albano . l. 2.

cap. 3 p. 124.

Trusches Ottone II. Vesc. XCVIII.

d'Albano. 1.3. c. 7. p. 140. Tubilustrio che fosse 1.2. c. 6. p. 140. Tullo Ossilio trionsa degl'Albani. 1.1. cap. 10. p. 61.

Turrecremata de Giovanni III. Vefcovo IIX. d'Albano. l.3.c.7.p.227. Turno Erdonio muore fotto il graticcio. l. 1. c. 11. p. 66. Tufculo Colonia Albana. appendice.

lib. 1. pag. 95.

Alle della Andrea II. Vescovo LXXXIII. d' Albano . lib. 3. cap. 7. p. 236. Velcovi Albanesi Ebdomadari Lateranenfi . l. 3. c. 2. p. 180. Vescovi d' Anzio . l. 3. cap. 2. p. 182. Della Riccia . ivi . Vesta deità Frigia adorata in Alba-Longa . l. 1. c. 2. p. 25-Ulubra Colonia Romana. lib. 2. c. 1. pag. 102. (f) Ugone Vefc. XXXIII. d' Albano. 1. 3. c. 5. p. 203. Vicedomino della Chiefa d'Albano. l. 3. c. 6. p. 216. Villa di Priapo Castello sogetto al Vescovo d'Albano. l.z.c.z.p.181. Ville de' nobili Romani. lib.2. cap.3. pag. 121. 122. Di P. Clodio . lib. 2. cap. 4. p.325. Di Pompeo Magno . l.2. c.5. p.129. Di Caligola di Tiberio, e di Domiziano. l. 2. c. 6. p. 137. Di Papinio Stazio . pag. 142. Vinalia o sia Rustica Vinalia che fosse. - I. C. I. P. 18. Vino Albano lodato dagl'antichi . l-2. pag. 151.

Vitale I. Vescovo XXX. d'Albano . la3.

cap. 5. p. 203.

VA1 1541499





A Circuito dell'antico Caftro co altre volte dei Savelli, rio detto Manfione Albar della R. C. A. 1 Fabbrica che dicefi un'antici di S. Rocco.

vento de Francescani. a di S. Ambrogio.

2 Monastero di S. Paolo. , e Strada nuova di Napoli.

3 Palazzo della Commenda D Gavotti .

4 Cafino del Collegio Nazaro Corfini -

5 Chiesa, e Convento dettervatorio detto di Gesù, Grazle. Maria.